

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





THE GIFT OF
PROF. ALEXANDER ZIWET

Binetitie.

namanantanni, maa kamailhannialenkaniminanannana

# I PROMESSI SPOSI

STORIA MILANESE

## DEL SECOLO XVII.

SCOPERTA E RIFATTA

DA

ALESSANDRO MANZONI

TOMO PRIMO

FIRENZE
PRESSO LEONARDO CIARDETTI
1828

858 M3pn 1828 Pro Alex. Ziwet 25 vols INTRODUZIONE 12-17-1923

5- 5. 23. 41.

0

» L'Historia si può veramente diffinire » una guerra illustre contro il Tempo, per-» chè togliendoli di mano gli anni suoi pri-» gionieri, anzi già fatti cadaveri, li ri-» chiama in vita, li passa in rassegna, e li » schiera di nuovo in battaglia. Ma gl'il-» lustri Campioni che in tal'arringo fanno » messe di palme e di allori, rapiscono solo » che le spoglie più sfarzose e brillanti, » îmbalsamando co' loro inchiostri le im-» prese de Principi e Potentati, e qualifi-» cati Personaggi, e trapontando coll'ago » finissimo dell'ingegno i fili d'oro e di » seta, che formano un perpetuo ricamo di » azioni gloriose. Però alla mia debolezza » non è lecito sollevarsi a tali argomenti, e » sublimità pericolose; con aggirarsi tra » labirinti de' politici maneggi, et il rim-» bombo de'bellici oricalchi: solo che aven-» do havuto notitia di fatti memorabili, se » ben capitorno a gente meccaniche, e di » piccolo affare, mi accingo di lasciarne

» parte delle persone che vi rappresentano » le loro parti, siino sparite dalla Scena « del Mondo, con rendersi tributarii delle Parche, pure, per degni rispetti, si tacerà li loro nomi, cioè la parentela, et il
medemo si farà dei luoghi, solo indicando li Territorii generaliter. Nè alcuno dirà questa sij imperfezione del racconto,
e defformità di questo mio rozzo parto,
a meno questo tale Critico non sii persona
affatto digiuna della Filosofia: che quanto
agl'huomini in essa versati, ben 'vederanno nulla mancare alla sostanza di
detta narratione. Imperciocchè, essendo
cosa evidente, e da verun negata non essere i nomi se non puri purissimi accidenti.....

— Ma quando io avrò durata l'eroica fatica di trascrivere questa storia da questo dilavato e graffiato autografo, e l'avrò data, come suol dirsi, alla luce, sì troverà egli poi chi duri la fatica di leggerla? —

Questa riflessione dubitativa, nata nel travaglio del diciferare uno scarabocchio che veniva dopo accidenti, mi fece sospender la copia, e pensare più seriamente a quello che convenisse di fare. — Ben è vero, diceva io fra me, scartabellando il manoscritto, ben è vero che quella gragnuola di concettini e di figure non continua così alla distesa per tutta l'opera. Il buon secentista ha voluto a prima giunta fare un po' di mostra della sua virtù; ma poi nel corso della narrazione, e talvolta per lunghi tratti, lo stile cammina ben più naturale e più piano. Sì; ma come è dozzinale! come è sguaiato!

come è scorretto! Idiotismi lombardi a furia, frasi della lingua adoperate a sproposito, grammatica arbitraria, periodi sgangherati. E poi, qualche eleganza spagnuola seminata qua e là; e poi, che è peggio, nei luoghi più terribili o più pietosi della storia, ad ogni occasione d'eccitar maraviglia, o di far pensare, a tutti quei passi insomma che richieggono bensì un po'di retorica, ma rettorica discreta, fina, di buon gusto, costui non manca mai di mettervi di quella sua così fatta del proemio. E allora, accozzando, con una abilità mirabile, le qualità più disparate, trova modo di riuscire rozzo insieme e affettato, nella stessa pagina, nello stesso periodo, nello stesso vocabolo. Ecco qui: declamazioni ampollose composte a forza di solecismi pedestri, e da per tutto quella goffaggine ambiziosa, che è il proprio carattere degli scritti di quel secolo in questo paese. In vero non è cosa da presentare a lettori d'oggigiorno: son troppo avvisati, troppo disgustati di questo genere di stravaganze. Manco male che il buon pensiero m'è venuto sul principio di questo sciagurato lavoro: e me ne lavo le mani. —

Nell'atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che una storia così bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta; perchè, in quanto storia, può essere che al lettore ne paia altrimenti, ma a me ella era paruta, come dico, molto bella. — Perchè non si potrebbe, pensai, prendere la serie dei fatti da questo manoscritto, e rifarne la dicitura? — Non essendosi presentato alcun perchè ragionevole, il partito fu tosto abbracciato. Ed ecco l'origine del presente libro, esposta con una ingenuità pari all'importanza del libro medesimo.

Taluni però di quei fatti, certi costumi descritti dal nostro autore, ci erano sembrati così nuovi, così strani, per non dir peggio, che, prima di prestargli sede, noi abbiamo voluto interrogare altri testimoni; e ci siam data la briga di frugare nelle memorie di quel tempo, per chiarirci se veramente il mondo camminasse allora a quel modo. Una tale indagine dissipò tutti i nostri dubbi: ad ogni passo ci abbattevamo in cose consimili, e in cose più forti: e, quello che ci parve più decisivo, abbiamo perfino ritrovati alcuni personaggi, dei quali non avendo mai avuto notizia fuor che dal nostro manoscritto, eravamo in dubbio se avessero realmente esistito. E, all'occorrenza, citeremo alcuna di quelle testimonianze, per procacciar fede alle cose, alle quali, per la loro stranezza, il lettore sarebbe più tentato di negarla.

Ma, rifiutando come intollerabile la dicitura del nostro autore, che dicitura vi abbiam noi sostituita? Qui sta il punto.

Chiunque, senza esser pregato, s'intromette a rifare l'altrui lavorlo, si espone a rendere uno stretto conto del suo, e ne con-

trae in certo modo l'obbligazione: è questa una regola di fatto e di diritto, alla quale non pretendiamo punto di sottrarci. Anzi per conformarci ad essa di buon grado, noi ci eravamo proposti di dar qui minutamente ragione del modo di scrivere da noi tenuto; e a questo fine siamo andati, per tutto il tempo del lavoro, cercando d'indovinare le critiche possibili e contingenti, coll'intenzione di ribatterle tutte anticipatamente. Nè in questo sarebbe stata la difficoltà; giacche (dobbiamo dirlo ad onore del vero) non ci si presentò alla mente una critica, che non le venisse insieme una risposta trionfante, di quelle risposte che, non dico risolvono le quistioni, ma le mutano. Spesso anche, mettendo due critiche a' capelli fra loro, le sacevamo battere l'una dall'altra; o, esaminandole ben addentro, riscontrandole attentamente, riuscivamo a scoprire e a mostrare che, così opposte in apparenza, erano però d'uno stesso genere, nascevano entrambe dal non avvertire i fatti e i principii su cui il giudizio doveva esser fondato: e postole, con loro gran sorpresa, insieme, le mandavamo insieme a spasso. Non vi sarebbe mai stato autore che provasse così ad evidenza d'aver fatto bene. Ma che? quando siamo stati a quello di raccapezzare tutte le dette obiezioni e risposte, per disporle con qualche ordine, misericordia! venivano a fare un libro. Il che veduto, ponemmo da canto il pensiere, per due ragioni

## I PROMESSI SPOSI

### CAPITOLO I.

uel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi a un tratto a ristringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia riviera di rincontro; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e allentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La riviera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, sugscende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di san Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare una sega: talchè non è chi, al primo vederlo, purchè sia di fronte come per esempio dai bastioni di Milano che rispondono verso settentrione, non lo discerna tosto con quel semplice indizio, in quella lunga e vasta giogaia, dagli

altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon tratto la riviera sale con un pendio lento e continuo; poi si dirompe in poggi e in valloncelli, in erte e in ispianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro dell'acque. Il lembo estremo, interci-so dalle foci de torrenti, è pressochè tutto grand ghiaia e ciottoloni, il resto campi e vigneti, sparsi di terre, di ville, di casali; in qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco disco-sto dal ponte alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso quando egli ingrossa: un gran borgo al giorno d'oggi, e che s'incammina a diventare città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che imprendiamo di raccontare, quel borgo già considerabile era anche un castello, e aveva perciò l'onore di alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnuoli, che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre, e sul finire della state; non mançayano mai di spandersi nelle vigne, per diradare le uve, e alleggerire ai contadini le fatiche della vendemmia. Dall'una all'altra di quelle terre, dalle alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tutta via strade e stradette, ripide, acciivi, piane, tratto tratto affondate, sepolte fra due muri, donde, "in levando il guardo, non iscoprite che un pezzo

+ yugiare

di cielo e qualche vetta di monte; tratto tratto elevate su aperti terrapieni; e da quivi la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti piglian più o meno della vasta scena circostante, e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un tratto, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e svariato specchio dell'acqua; di qua lago, chiuso. all'estremità o piuttosto smarrito entro un gruppo, un andirivieni di montagne, e di ma- min no in mano più espanso tra altri monti che si spiegano ad uno ad uno allo sguardo, e che l'acqua riflette capovolti, coi paesetti posti in sulle rive; di la braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur fra i monti che l'accompagnano, digradando via via, e perdendosi quasi anch'essi nell'orizzonte. Il luogo stesso da cui contemplate que' varii spettacoli, vi fa spettacolo da ogni banda: il monte di cui passeggiate le falde, vi svolge, al di sopra, d'intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili a ogni tratto di mano, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che v'era sembrato prima un sol giogo, e comparendo in veit vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava in sulla costa: e l'ameno; il domestico di quelle falde tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell'altre vedute.

Per una di queste stradicciuole, tornava

bel bello dal passeggio verso casa, in sulla sera del giorno 7 di novembre dell'anno 1628, don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra: il nome di questa, nè il casato del personaggio, non si trovano nel manoscritto, nè a questo luogo, nè in seguito. Diceva tranquillamente il suo uffizio, e alcuna volta, tra un salmo e l'altro, richiudeva il breviario tenendovi entro, per segno, l'indice della mano destra; e messa poi questa nell'altra dietro le reni, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e rigettando verso il muro col piede i cióttoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava la faccia, e girati oziosamente gli occhi all'intorno, li fissava alla schiena d'un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando pei fessi al : del monte opposto, si dipingeva qua e la sui massi sporgenti, come a larghe ed ineguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il brered Riario, e recitato un altro squarcio, giunse ad una rivolta della stradetta, dove era solito di levar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno... Dopo la rivolta la strada correva diritta forse una sessantina di passi, e poi si divideva in due viottoli a foggia di un ipsilon: a destra saliva verso il monte, ed era la via che conduceva alla cura: il ramo a sinistra scendeva nella valle fino ad un torrente; e da questo lato il muro non giungeva che alle anche del passeggiero. I muri interni dei due viottoli, invece di riunirsi ad angolo, si terminavano

in una cappelletta, sulla quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, terminate in punta, che nella intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato volevano dir fiamme : e alternate colle fiamme certe altre figure da non potersi descrivere, che volevano dire anime del purgatorio: anime e fiamme a color di mattone, sur un fondo grigiastro, con qualche scalcinatura qua e là. Il curato, voltato il canto, dirizzando, come era solito, il guardo alla cappelletta, vide una cosa che non si aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano l'uno rimpetto all'altro al confluente, per dir così, dei due ·viottoli: l'uno di costoro a cavalcioni sul muricciuolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l'altro piede posato sul terreno della via; il compagno in piedi, appoggiato al muro, colle braccia incrocicchiate sul petto. L'abito, il portamento, e quello che dal. luogo ov'era giunto il curato si poteva discernere dall'aspetto, non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione Ayevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull'omero sinistro terminata in un gran fiocco, e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi inanellati alle estremità: il lembo del farsetto chiuso in una cintura lucida di cuoio, e a quella appese con un cini due pistole: un picciolo corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come un vezzo: alla parte destra delle larghe e gonfie brache, una taschetta donde

usciva un manico di coltellaccio: uno spadone, pendente dal lato manico, con una grande elsa traforata, a lamine d'ottone congegnate in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi.

Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in Lombardia, e già molto antica. Chi non ne avesse idea, ecco alcuni squarci autentici, che potranno darne una bastante dei suoi caratteri principali, degli sforzi messi in opera per ispegnerla, e della sua dura e rigogliosa vitalità.

Fino dagli otto d'aprile dell'anno 1583, l'Illustrissimo ed Eccellentissimo signor Don Carlo d'Aragon, Principe di Castelvetrano, Duca di Terranuova, Marchese d'Avola, Conte di Burgeto, grande Ammiraglio, e gran Contestabile di Sicilia, Governatore di Milano e Capitan Generale di Sua Maestà Cattolica in Italia, pienamente informato della intollerabile miseria in che è vivuta e vive questa Città di Milano per cagione dei bravi e vagabondi, pubblica un bando contro di essi. Dichiara e diffinisce tutti coloro essere compresi in questo bando, e doversi ritenere bravi e vagabondi di .... i quali, essendo forestieri, o del paese, non hanno esercizio alcuno, od avendolo, non lo fanno... ma senza salario, o pur con esso si appoggiano a qualche cavaliere o gentilupmo, officiale, o mercante ... per fargli spatte e favore, o veramente, come si può presumere, per tendere insidie ad altri.... A tutti costoro ordina che, nel termine di giorni sei, abbiano a sgombrare il paese, intima la galea ai renitenti, concede a tutti gli ufiziali della giustizia le più stranamente ampie, ed indefinite facoltà per l'esecuzione dell'ordine. Ma nell'anno seguente, ai 12. d'aprile, scorgendo il detto signore, che questa Città è tuttavia piena di detti bravi.... tornati a vivere come prima vivevano, non punto mutato il costume loro, nè scemato il numero, dà fuori un'altra grida ancor più vigorosa e notabile, nella quale fra le altre ordinazioni prescrive:

Che qualsivoglia persona, così di questa città, come forestiera, che per due testimonii, consterà esser tenuto, e comunemente riputato per bravo, et aver tal nome, ancorchè non si verifichi aver fatto delitto alcuno... per questa sola riputazione di bravo, senza altri indizi, possa dai detti giudici e da ognuno di loro esser posto alla corda et al tormento, per processo informativo... et ancorchè non confessi delitto alcuno, tuttavia sia mandato alla galea, per detto triennio, per la sola opinione e nome di bravo, come di sopra. Tutto ciò, e il di più che si ommette, perchè Sua Eccellenza è risoluta di voler essere obbedita da ognuno.

All'udir parole d'un tanto signore, così gagliarde e sicure, e accompagnate da tali ordini, viene una gran voglia di credere che al rimbombo di quelle, tutti i bravi sieno scomparsi

per sempre. Ma la testimonianza di un signore non meno autorevole, nè meno dotato di nomi ci obbliga a credere tutto il contrario. È questi l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Juan Fernandez de Velasco, Contestabile di Castiglia, Cameriero maggiore di Sua Maestà, Duca della Città di Frias, Conte di Haro e Castelnuovo, Signore della Casa di Velasco, e di quella delli sette Infanti di Lara, Governatore dello Stato di Milano etc. Ai 5. di giugno dell'anno 1593, pienamente informato anch'egli di quanto danno e rovine sieno... i bravi e vagabondi, e del pessimo effetto che tal sorta di gente fa contra il ben pubblico, et in delusione della giustizia, intima loro di nuovo che nel termine di giorni sei abbiano a sbrattare il paese, ripetendo a un dipresso le stesse minacce e le stesse prescrizioni del suo predecessore. Ai 23 poi di maggio dell' anno 1598, informato con non poco dispiacere dell'animo suo che.... ogni di più in questa Città e Stato va crescendo il numero di questi tali (bravi e vagabondi), nè di loro, giorno e notte, altro si sente che ferite appostatamente date. omicidii, e ruberie et ogni altra qualità di delitti, ai quali si rendono più facili, confidati essi bravi d'essere aiutati dai capi e fautori loro; ... prescrive di nuovo gli stessi rimedii, accrescendo la dose, come si usa nelle malattie ostinate. Ognuno dunque, conchiude egli, onninamente si guardi di contravvenire in parte alcuna alla grida pre-

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

sente, perchè in luogo di provare la clemenza di Sua Eccellenza, proverà il rigore e l'ira sua... essendo risoluta e determinata che questa sia l'ultima e perentoria monizione.

Non fu però diquesto parere l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, il Signore Don Pietro Enriquez de Acevedo, Conte di Fuentes, Capitano, e Governatore dello Stato di Milano; non fu di questo parere, e per buone ragioni. Pienamente informato della miseria in che vive questa Città e Stato per cagione del gran numero di bravi che in esso abbonda... e risoluto di totalmente estirpare seme tanto pernizioso, dà fuori, ai 5 di dicembre 1600, una nuova monizione piena di gagliardi provvedimenti, con fermo proponimento che con ogni rigore e senza speranza di remissione siano onninamente eseguiti.

Convien credere però ch'egli non ci si mettesse con tutta quella buona voglia che sapeva impiegare nell'ordir cabale, e nel suscitare nemici al suo gran nemico Enrico IV; giacchè per questa parte la storia attesta, come egli riuscisse ad armare contra quel re il Duca di Savoia, a cui fece perdere più d'una città; come riuscisse a far congiurare il duca di Biron, a cui fece perdere la testa; ma, per ciò che riguarda quel seme tanto pernizioso dei bravi, certa cosa è che esso continuava a germogliare ai 22 di settembre dell'anno 1612. In quel giorno l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Si-

Decisi

gnore, Don Giovanni de Mendozza, Marchese de la Hynojosa, Gentiluomo etc. Governatore etc., pensò seriamente ad estirparlo. A questo effetto spedì a Pandolfo e Marco Tullio Malatesti stampatori regii camerali la solita grida, corretta ed accresciuta, perchè la stampassero a sterminio dei bravi. Ma questi vissero ancora per toccare, ai 24 di decembre dell'anno 1618, gli stessi e più forti colpi dall'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, il Signor Don Gomez Sparez de Figueroa, Duca di Feria etc. Governatore, etc. Però, non esseudo essi morti pure di quelle percosse, l'Il-Instrissimo ed Eccellentissimo Signore, il Signor Gonzalo Fernandez di Cordova, sotto il cui governo accadde il passeggio di Don Abbondio, s'era trovato costretto a ricorreggere e ripubblicare la solita grida contra i bravi, il giorno 5 di ottobre del 1627, cioè un anno, un mese e due giorni prima di quel memorabile avvenimento.

Nè questa fu l'ultima pubblicazione; ma noi delle posteriori non crediamo dover far menzione, come di cosa che esce dal periodo della nostra storia. Ne accenieremo soltanto una dei 13 di febbraio dell'anno 1632 nella quale l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, el duque de Feria, per la seconda volta Governatore, ci avvisa che le maggiori scelleraggini procedono da quelli che chiamano bravi. Questo basta a farne certi che nel tempo di cui noi trattiamo c'era dei bravi tuttavia.

Che i due descritti di sopra stessero ivi in aspetto di qualcheduno, era cosa troppo evidente; ma quello che più spiacque a don Abbondio fu l'esser chiarito per certi atti, che l'aspettato era egli. Poichè, al suo apparire, coloro s'eran guardati in viso, alzando la testa con un movimento, dal quale si scorgeva che tutti e due ad un tratto avevan detto: egli è desso: quegli che stava a cavalcioni s' era alzato, tirando la sua gamba sulla strada; l'altro s'era staccato dal muro; ed entrambi si avviavano alla volta di lui. Egli tenendo sempre il breviario aperto dinanzi, come se leg-gesse, spingeva lo sguardo in su per ispiare le mosse di coloro; e veggendoli venire proprio alla sua volta, fu assalito in un tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso, se fra i bravi e lui vi fosse qualche uscita di strada a dritta o a sinistra, e gli sovvenne tosto di no. Fece un rapido esame per ricercare se avesse peccato contra qualche potente, contra qualche vendicativo; ma anche in quel turbamento, il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto: i bravi però si avvicinavano, guardandolo fiso. Si pose l'indice e il medio della sinistra mano nel collare come per rassettarlo, e girando le due dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia all' indietro, torcendo insieme la hocca, e guardava colla coda dell'occhio fin dove potea, se qualcheduno arrivasse; ma non vide nessuno. Lanciò un'occhiata al di sopra del muricciuolo, nei campi, nessuno: un'altra

più modesta sulla via che gli era dinanzi; nessuno, fuorchè i bravi. Che fare? tornare indietro, non era a tempo: darla a gambe, era lo stesso che dire: inseguitemi, o peggio. Non potendo schifare il pericolo, gli corse incontro, perchè i momenti di quella incertezza erano allora così penosi per lui, che non desiderava altro che di abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a tutta quella quiete ed ilarità che po-· tè, fece ogni sforzo per preparare un sorriso, e quando si trovò a fronte dei due galantuomini, disse mentalmente: ci siamo; e si fermò sui due piedi. « Signor curato! » disse uno di quei due, piantandogli gli occhi in faccia.

« Che mi comanda? » rispose subito don Abbondio, alzando gli occhi d'in sul libro, e tenendolo spalancato e sospeso con ambe le mani.

Ella ha intenzione » proseguì l'altro col piglio minaccioso ed iracondo di chi coglie un suo inferiore su l'intraprendere una ribalderia « ella ha intenzione di sposare domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella! »

« Cioè . . . . » rispose con voce tremola don Abbondio » cioè; loro signori son uomi» ni di mondo, e sanno benissimo come va» dano queste faccende. Il povero curato non » c'entra: fanno i loro piastricci fra loro, e » poi . . . poi vengono da noi come s'an» derebbe ad un banco a riscuotere, e noi . . . . » noi siamo i servitori del comune. »

« Or bene », disse il bravo con voce sommessa, ma in tuono solenne di comando « que-» sto matrimonio non s'ha da fare, nè do-» mani, nè mai. »

« Ma, signori miei » replicò don Abbondio, colla voce mansueta e gentile d'un uomo che vuol persuadere un impaziente « ma, » signori miei, si degnino di mettersi nei miei 🛵 🛒 » panni. Se la cosa dipendesse da me,.... » vedono bene che a me non importa nul-

« Orsù » interruppe il bravo « se la cosa » avesse a decidersi a ciarle, ella ci mettereb » be in sacco. Noi non ne sappiamo, nè vo-» gliamo saperne di più. Uomo avvertito.... » ella c'intende. »

» Ma codesti signori son troppo giusti,

» troppo ragionevoli....»

« Ma » interruppe questa volta l'altro compagnone, che non aveva parlato fino allora, « ma il matrimonio non si farà, » 0 . . . . » e qui una buona bestemmia; « o chi lo farà » non se ne pentirà, perchè non ne avrà tem-» po e . . . . » un'altra bestemmia.

« Zitto, zitto, » ripigliò il primo oratore, » » il signor curato sa il vivere del mondo, e » noi siamo galantuomini, che non vogliamo » fargli del male quando egli abbia giudizio. » Signor curato, l'illustrissimo signor don » Rodrigo nostro padrone la riverisce cara->> mente. >>

Questo nome fu nella mente di don Abbondio come, nel forte d'un temporale notturno, un lampo che illumina momentaneamente ed in confuso gli oggetti, e cresce il terrore. Fece egli, come per istinto, un grande inchino, e disse: « se mi sapessero suggerire....»

« Oh! suggerire a lei che sa di latino! » interruppe ancora il bravo, con un riso tra lo sguaiato e il feroce. « A lei tocca. E sopra » tutto non si lasci uscir parola su questo av- viso che le abbiam dato per suo bene; altrimenti . . . . ehm . . . . . sarebbe lo stesso » che fare quel tal matrimonio. Via, che vuol » ella che si dica in suo nome all'illustrissimo » signor don Rodrigo? »

« Il mio rispetto . . . . »

« Si spieghi, signor curato. »

«.... Disposto.... disposto sempre alla » ubbidienza. » E proferendo queste parole, non sapeva bene egli stesso se dava una promessa, o se gittava un complimento comunale. I bravi le presero o mostrarono di pren-

derle nel significato più serio.

« Benissimo; e buona notte, signor cu» rato, » disse l'un d'essi in atto di partire
col compagno. Don Abbondio, che pochi momenti prima avrebbe dato un occhio del corpo
per iscansarli, allora avrebbe voluto prolungare la conversazione e le trattative. « Signori,...» cominciò egli, chiudendo il libro
ad ambe mani; ma quelli, senza più dargli
udienza, presero la strada donde egli era venuto, e si dilungarono, cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere. Il povero

don Abbondio rimase un momento colla bocca aperta, come incantato, poscia pigliò anch'egli quella delle due stradette che conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo l'altra, che gli parevano ingranchite, e in uno stato di mente che il lettore comprenderà meglio dopo di avere appreso qualche cosa di più, dell'indole di questo personaggio e della condizione dei tempi in cui gli era toccato di vivere.

Don Abbondio (il lettore se ne è già avveduto) non era nato con un cuor di lione: ma fino dai primi suoi anni, egli aveva dovuto accorgersi che la situazione la più impacciata a quei tempi era quella d'un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione ad essere divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l'uomo tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui. Non già che mancassero leggi e pene contra le violenze private. Le leg-gi anzi venivano giù a difotta il delitti erano annoverati, e particolareggiati con minuta prolissità; le pene pazzamente esorbitanti, e se non basta, aumentabili quasi per ogni caso ad arbitrio del legislatore stesso e di cento esecutori; le procedure studiate soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che potesse essergli d'impedimento a proferire una condanna: gli squarci che abbiamo riportati delle gride contra i bravi, ne sono un piccolo, ma fedel saggio. Con tutto ciò, anzi in gran parte per ciò, quelle gride ripubblicate e rinforzate di governo in Tom, 1.

governo, non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l'impotenza dei loro autori; o se producevano qualche effetto immediato, egli era principalmente di aggiungere molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli sofferivano dai perturbatori, e di crescere le violenze e l'astuzia di questj. L'impunità era organizzata, ed aveva radici, che le gride non toccavano, o non potevano smuovere. Tali erano gli asili, tali i privilegi di alcune classi, in parte riconosciuti dalla forza legale, in parte tollerati con astioso silenzio, e negati con vane proteste, ma sostenuti di fatto e guardati da quelle classi e quasi da ogni individuo con attività d'interesse, e con gelosia di puntiglio. Ora, questa impunità minacciata ed insultata, ma non distrutta dalle gride, doveva naturalmente, ad ogni minaccia e ad ogni insulto, adoprar nuovi sforzi e nuovi ingegni per conservarsi. Così accadeva in fatti; e all'apparire delle gride dirette a comprimere i violenti, questi cercayano nella loro forza reale i nuovi mezzi più opportuni per continuare a far ciò che le gride venivano a proibire. Potevano ben esse inceppare ad ogni passo e molestare l'uomo bonario che fosse senza forza propria e senza protezione; perchè col fine d'aver sotto la mano ogni nomo, per prevenire o per punire ogni delitto, assoggettavano ogni mossa del privato al volere arbitrario di mille magistrati ed esecutori. Ma chi, prima di commettere il delitto, aveva prese le sue misure per ripararsi a tempo in un convento, in un palazzo dove i

Gailits 27

birri non avrebbero mai osato por piede; chi, senz'altre misure, portava una livrea che impegnasse a difenderlo la vanità e l'interesse d'una famiglia potente, di tutto un ceto; quegli era libero nelle sue operazioni, e poteva ridersi di tutto quel fracasso delle gride. Di quegli stessi che erano deputati a farle eseguire, alcuni appartenevano per nascita alla parte privilegiata, alcuni ne dipendevano per clientela; gli uni e gli altri, per educazione, per interesse, per consuctudine, per imitazione ne avevano abbracciate le massime, e si sarebbero ben guardati dall'offenderle per l'amore d'un pezzo di carta affisso agli angoli delle vie. Gli uomini poi incaricati della esecuzione immediata, quando fossero stati intraprendenti come eroi, ubbidienti come monaci, e devoti come martiri, non avrebbero però potuto venirne a capo, inferiori come erano di numero a quelli coi quali si sarebbero posti in guerra, e colla probabilità frequente d'essere abbandonati o anche sacrificati da chi in astratto e, per così dire, in teoria, imponeva loro di operare. Ma oltracciò costoro erano generalmente dei più abietti e ribaldi soggetti del loro tempo; l'incarico loro era tenuto a vile anche da quelli che potevano averne terrore, e il loro titolo un improperio. Era quindi ben naturale che costoro invece di arrischiare, anzi di gettare la vita in una impresa impossibile, vendessero la loro inazione, o anche la loro connivenza ai potenti, e si riserbassero ad esercitare la

Digitized by Google

loro esecrata autorità, e la forza che pure avevano, in quelle occasioni dove non v'era pericolo, nell'opprimere, cioè, e nel vessare gli

uomini pacifici e senza difesa.

L'uomo che vuole offendere, o che teme ad ogni istante d'essere offeso, cerca naturalmente alleati e compagni. Quindi era in quei tempi portata al massimo punto la tendenza degli individui a tenersi collegati in classi, a formarne di nuove, e a procurare ognuno la maggior potenza di quella a cui apparteneva. Il clero vegliava a difendere e ad estendere le sue immunità; la nobiltà i suoi privilegi; il militare le sue esenzioni. I mercanti, gli artigiani erano arruolati in maestranze e in confraternite, i giurisperiti formavano una lega, i medici stessi una corporazione. Ognuna di queste piccole oligarchie aveva una sua forza speciale e propria; in ognuna l'individuo trovava il vantaggio d'impiegare per se, a proporzione della sua autorità e della sua destrezza, le forze riunite di molti. I più onesti si valevano di questo vantaggio alla difesa loro; gli astuti e i facinorosi ne approfittavano per condurre a termine ribalderie, alle quali i loro mezzi personali non sarebbero bastati, e per assicurarsene l'impunità. Le forze però di queste varie leghe erano molto impari; e nelle campagne principalmente, il nobile dovizioso e violento, con un drappello di bravi, e circondato da contadini avvezzi per tradizione famigliare, ed interessati o forzati a riguardarsi. quasi come sudditi del padrone, esercitava un potere al quale difficilmente nessun'altra frazione di lega avrebbe ivi potuto resistere.

Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, non animoso, s'era dunque, quasi all'uscire dall'infanzia, avveduto d'essere in quella società come un vaso di terra cotta costretto a far cammino in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi assai di buon grado obbedito ai parenti che lo vollero prete. Per dire la verità, egli non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava: assicurarsi di che vivere con qualche agio, e porsi in una classe riverita e forte, gli erano parute due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Ma una classe qualunque non provvede all'individuo, non lo assicura, che fino ad un certo segno: nessuna lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare. Don Abbondio, assorbito continuamente nei pensieri della propria sicurezza, non si curava di quei vantaggi per ottenere i quali fosse mestieri di adoperarsi molto, o di arrischiarsi un poco. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansare tutti i contrasti, e nel cedere in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui, dalle contese allora frequentissime tra il clero e le podestà laiche, dai contrasti pure frequentissimi di uffiziali e di nobili, di nobili e di magistrati, di bravi e di soldati, fino alle baruffe tra due contadini, nate da una parola, e decise colle pugua e coi

coltelli. S'egli era assolutamente forzato a prender parte fra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia, e procurando di far vedere all'altro che egli non gli era volontariamente nimico: pareva che gli dicesse: ma perchè non avete saputo essere voi il più forte? io mi sarei posto dalla vostra parte. Stando alla larga dai prepotenti, dissimulando le loro soperchierie passeggiere e capricciose, corrispondendo con sommessioni a quelle che venissero da una intenzione più seria e più meditata, costringendò, a forza d'inchini e di rispetto gioviale, anche i più burberi e sdegnosi a fargli un sorriso, quando gli incontrava per via, il pover uomo era riuscito a varcare i sessant'anni, senza forti burrasche.

Non è però che non avesse anch'egli il suo po' di fiele in corpo; e quel continuo esercizio di sofferenza, quel dar così sovente ragione altrui, tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio, glielo avevano esacerbato a segno che, se non avesse qualche tratto potuto dargli un po'di sfogo, la sua salute ne avrebbe certamente patito. Ma siccome v'erano poi finalmente al mondo e presso a lui persone ch'egli conosceva ben bene per incapaci di far male, così egli poteva con quelle sfogare qualche volta il mal umore concetto, e cavarsi anch'egli la voglia d'essere un po'fantastico, e di gridare a torto. Era poi un rigido censore degli uomini che non si regolavano come lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno anche lontano pericolo. Il battuto era almeno alme-

no un imprudente, l'ammazzato era sempre stato un uomo torbido. A chi, messosi a sostenere le sue ragioni contra un potente, rimaneva col capo rotto, don Abbondio sapeva trovar sempre qualche torto; cosa non difficile, perchè la ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell'uno. Sopra tutto poi egli esclamava contra quei suoi confratelliche, a loro rischio, pigliavano le parti d'un debole oppresso contra un soverchiatore potente. Questo chiamava egli un comprarsi le brighe a od contanti, un voler dirizzar le gambe ai cani; diceva anche severamente ch'egli era un mischiarsi nelle cose profane, a danno della diguità del sacro ministero. E contra questi sermonava, sempre a quattro occhi però, o in un picciolissimo crocchio, con tanto più di veemenza, quanto più essi erano conosciuti per alieni dal risentirsi in cosa che li toccasse personalmente. Aveva poi una sua sentenza prediletta, con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie: che ad un galantuomo il quale badi a sè e stia ne' suoi pauni, non accadono mai brutti incontri.

Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto l'incontro che si è narrato. Lo spavento di quei visacci e di quelle parolacce, la minaccia d'un signore noto per non minacciare invano, un sistema di quieto vivere che era costato tanti anni di studio e di pazienza, sconcertato in un punto, e un passo stretto,

scabroso da attraversare, un passo del quale non si vedeva la uscita: tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel capo basso di don Abbondio. - Se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no, vis; ma egli vorrà delle ragioni; e che cosa ho io da rispondergli, per amor del cielo? E, e, e, anche costui è una testa: un agnello se nessuno lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli . . . . . ih! E poi, e poi, perduto dietro a quella Lucia, innamorato come . . . . Ragazzacci, che per non saper che fare s'innamorano, vogliono maritarsi, e non pensano ad altro, non si fanno carico dei travagli in che pongono un povero galantuomo. Oh povero me! vedete se quelle due figuracce dovevano proprio piantarsi sul mio cammino; e pigliarla con me! Che c'entro io? Son io che voglio maritarmi? Perchè non sono andati piuttosto a parlare....Oh vedete un po': gran destino che le cose a proposito mi vengan sempre in mente un momento dopo l'occasione! Se avessi mo pensato di suggerir loro che andassero a portare la loro imbasciata...-Ma a questo punto s'accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere e cooperatore dell'iniquità, era cosa troppo iniqua; e rivolse tutta la stizza dei suoi pensieri contra quell'altro che veniva così a togliergli la sua pace. Non conosceva egli don Rodrigo che di vista e di fama, nè aveva mai avuto che fare con lui altro che di toccare il petto col mento, e la terra con la punta del suo cappello, quelle poche volte che lo aveva scontrato per via.

Gli era occorso di difendere in più d'una occasione la riputazione di quel signore, contra coloro che a bassa voce, sospirando, e levando gli occhi al cielo, maledicevano qualche sua impresa: aveva detto cento volte ch'egli era un rispettabile cavaliere. Ma, in quel momento, gli diede in cuor suo tutti quei titoli che non aveva mai udito applicargli da altrui senza interrompere in fretta con un: oibò. Giunto fra il tumulto di questi pensieri alla porta della sua casa, che era in capo del paesello, pose in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano, aperse, entrò, richiuse diligentemente, ed ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò tosto: » Perpetua! Perpetua! » avviandosi pure verso il salotto dove ella doveva essere certamente ad apparecchiare la tavola per la cena. Era Perpetua, come ognuno se ne avvede, la serva di don Abbondio: serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare secondo l'occasione, tollerare a tempo i brontolamenti e le fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerare le sue, che divenivano di giorno in giorno più frequenti, dacchè ella aveva passata l'età sinodale dei quaranta, rimanendo celibe, per aver rifiutati tutti i partiti che le si erano offerti, com'ella diceva, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevano le sue amiche.

» Vengo, » rispose Perpetua, mettendo sul tavolino al luogo solito il piccol fiasco del vino prediletto di don Abbondio, e si mosse lentamente; ma non aveva ancor toccata la soglia del salotto, ch'egli v'entrò con un passo così avviluppato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così travolto, che non ci sarebbero nemmeno bisognati gli occhi esperti di Perpetua per iscoprire a prima giunta che gli era accaduto qualche cosa di bene straordinario.

» Misericordia! che ha ella, signor padrone! »

» Niente, niente, » rispose don Abbondio, lasciandosi cadere tutto ansante sul suo seggiolone.

» Come, niente? a me la vuol dare ad in-» tendere? così brutto, com'è? Qualche gran

» caso è avvenuto. »

» Oh, per amor del cielo! Quando dico » niente, o è niente, o è cosa che non posso » dire. »

» Che non può dire nemmeno a me? Chi » si piglierà cura della sua salute? Chi le darà » un parere?...»

» Ohimè! tacete, e non apparecchiate al-» tro: datemi un bicchiere del mio vino. »

» Ed ella mi vorrà sostenere che non ha » niente! » disse Perpetua, riempiendo il bicchiere, e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare.

» Date qui, date qui » disse don Abbondio, prendendole il bicchiere con la mano non ben ferma, e votandolo poi in fretta come se

fosse un'ampolla medicinale.

» Vuol ella dunque ch'io sia costretta do» mandare qua e là che cosa sia accaduto al
» mio padrone? » disse Perpetua, ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi,
e le gómita appuntate davanti, guardandolo coca
fiso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il argui
segreto.

» Per amor del cielo! non mi fate pette-» golezzi, non mi fate schiamazzi: ne va...

» ne va la vita! »

n La vita! n

Da vita. D

» Ella sa bene che ogni volta ch'ella mi » ha detto qualche cosa sinceramente in considenza, io non ho mai...»

» Brava! come quando... »

Perpetua s'avvide d'aver toccato un tasto falso; onde cangiando subitamente il tuono, » signor padrone » disse con voce commossa e da commuovere, » io le sono sempre stata » affezionata; e se ora voglio sapere, egli è per » premura, perchè vorrei poterla soccorrere, » darle un buon parere, sollevarle l'animo...»

Fatto sta che don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto, quanta Perpetua ne avesse di conoscerlo: onde dopo aver rispinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più d'una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti oimè!, le narrò il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, fu d'uopo che Perpetua proferisse

un nuovo e più solenne giuramento; e don Abbondio pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola, con un gran sospiro, levando le mani in atto insieme di comando e di supplica, e dicendo: » per amor » del cielo! »

» Misericordia! » sclamò Perpetua. » Oh » che birbone! oh che soperchiante! oh che » uomo senza il timor di Dio! »

» Volete tacere? o volete rovinarmi del

» Oh! siamo qui soli che nessuno ci sen-» te. Ma come farà ella, povero signor pa-» drone? »

" Oh vedete, " disse don Abbondio con voce stizzosa: " vedete che bei pareri mi sa " dar costei! Viene a domandarmi come farò, " come farò; quasi fosse ella nell'impaccio, e " toccasse a me di cavarnela."

» Ma! io l'avrei ben io il mio povero » parere da darle, ma poi....»

» Ma poi, sentiamo. »

» Il mio parere sarebbe che, siccome tut
ti dicono che il nostro arcivescovo è un

santo, e un uomo di polso, e che non ha

paura di brutti musi, e quando può fare

stare un di questi soperchianti per sostenere

un curato, ei c'ingrassa: io direi, e dico

che ella gli scrivesse una bella lettera, e per

informarlo come qualmente... »

» Volete tacere? volete tacere? son pareri » codesti da darsi ad un poveruomo? Quando » mi fosse toccata una schioppettata nella schiena... Dio liberi!, l'arcivescovo me la torrebbe egli via?

Eh! le schioppettate non si danno via come confetti: e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano! E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti, e farsi valere, si porta rispetto, e appunto perchè ella non vuol mai dir la sua ragione, siamo ridotti a segno che tutti ci vengono, con licenza, »....

» Volete tacere? »

» Io taccio subito; ma è però certo che » quando il mondo s'accorge che uno, sempre, » in ogni incontro è pronto a calar le... »

» Volete tacere? È egli tempo da codeste

>> baggianate? >>

» Basta: ella ci penserà questa notte; ma » intanto non cominci a farsi male da se, a » rovinarsi la salute; mangi un boccone. »

» Ci penserò io, » rispose brontolando don Abbondio » sicuro, io ci penserò, io ci » ho da pensare. » E si alzò continuando: » non voglio prender niente; mente: ho altra » voglia: lo so anch'io che a me tocca pen-» sarci. Ma! la doveva venire in capo proprio » a me! »

» Mandi almen giù quest'altra gocciola, » disse Perpetua, mescendo. » Ella sa che que» sto le racconcia sempre lo stomaco. »

» Eh! ci vuol altro cerotto, ci vuol altro

» cerotto, ci vuol altro cerotto : »

Così dicendo prese il lume, e brontolando sempre: » una piccola bagattella! ad un ga» lantuomo par mio! e domani come andra? » ed altre simili lamentazioni, si avviò alla sua camera per coricarsi. Giunto in su la soglia, ristette un momento, si rivolse indietro verso Perpetua, si pose l'indice sulle labbra, e disse con tuono lento e solenne » per amor del cie» lo! » e disparve.

## CAPITO LO II.

Di narra che il principe di Condè dormi profondamente la notte che precesse alla giornata di Rocroi: ma, in prima egli era molto affaticato; secondariamente aveva già dati tutti i provvedimenti necessari e statuito ciò che dovesse fare al mattino. Don Abbondio invece non sapeva altro ancora se non che il domani sarebbe giorno di battaglia; quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non tener conto della intimazione ribalda, nè delle minaccie, e fare il matrimonio, era un partito che egli non volle nemmen porre in deliberazione. Confidare a Renzo l'occorrente, e cercare con lui qualche mezzo... Dio liberi! » Non si lasci scappar parola.. Altrimenti.... » ehm! » aveva detto un di quei bravi, e al sentirsi rimbombare quell'ehm! nella mente, don Abbondio, non che pensare a trasgredire una tal legge, ma si pentiva anche dell'aver ciarlato con Perpetua . Fuggire? Dove? E poi?

Quanti impacci, e quanti conti da rendere! Ad ogni partito che rifiutava, il poveretto si volgeva sull'altro lato. Il partito che gli parve migliore fu di guadagnar tempo, dando ciance che i a Renzo. Gli sovvenne a proposito, che pochi giorni mancavano al tempo proibito per le nozze, - e se posso tenere a bada per questi pochi giorni quel ragazzone, ho poi due mesi per me ; e in due mesi e' può nascere di gran cose. — Rumino pretesti da porre in campo; e benchè gli paressero un po' leggieri, pure si andava rassicurando col pensiero che l'autorità sua gli avrebbe fatti parere di giusto peso, e che la sua antica esperienza gli darebbe gran vantaggio sur un giovinetto ignorante. - Vedremo, diceva tra se: pensa all'Amorosa, ma io penso alla pelle: il più interessato son io, lasciando stare ch'io sono il più accorto. Figliuol caro, se tu ti senti il bruciore addosso, non so che dire; ma io non voglio andarne di mezzo. - Fermato così un po'l'animo ad una deliberazione, potè finalmente chiuder occhio: ma che sonno! che sogni! Bravi, don Rodrigo, Renzo, viottoli, ripi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate.

Il primo svegliarsi dopo una sciagura, e in un impaccio, è un momento molto amaro. La mente appena risentita ricorre alle idee abituali della vita tranquilla antecedente; ma il pensiero del nuovo stato di cose le si affaccia tosto sgarbatamente; e il dispiacere ne è più vivo in quel paragone istantaneo. Assaporato dolorosamente questo momento, don Ab-

bondio ricapitolò tosto i suoi disegni della notte, si confermò in essi, gli ordinò meglio, si alzò, e statte aspettando Renzo, con timore

e ad un tempo con impazienza.

Lorenzo, o come tutti lo chiamavano, Renzo non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora da potersi presentare al curato senza indiscrezione, vi andò colla lieta pressa d'un uomo di vent'anni che debbe in quel giorno sposare quella ch'egli ama. Era egli fino dall'adolescenza rimasto privo dei parenti, ed esercitava la professione di filatore di seta, ereditaria, per dir così, nella sua famiglia; professione negli anni indietro assai lucrosa, allora già in decadimento, ma non però al segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando, ma l'emigrazione continua dei lavoranti attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese. Oltracciò possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso nel tempo in cui era disoccupato dal filatoio, di modo che nella sua condizione poteva dirsi agiato. E quantunque quell'anno fosse più scarso ancora degli antecedenti, e già si cominciasse a provare una vera carestia, 🚉 🛴 pure egli, che da quando aveva posto gli occhi addosso a Lucia, era divenuto massajo, si trovava fornito bastantemente di scorte, e non aveva a patire il pane. Comparve dinanzi a don Abbondio, in gran gala, con piume di vario

colore al cappello, col suo pugnale del bel manico nella taschetta delle brache, con una certa aria di festa e nello stesso tempo di braverta comune allora anche agli uomini i più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di don Abbondio fece un contrapposto singolare coi modi gioviali e risoluti del giovinotto.

— Che abbia qualche pensiero pel capo, argomentò Renzo tra se, poi disse: » son ve» nuto, signor curato, per sapere a che ora le
» convenga che noi ci troviamo in chiesa, »

» Di che giorno volete parlare? »

» Come, di che giorno? non si ricorda ella

» che oggi è il giorno stabilito? »

» Oggi? » replicò don Abbondio, come se ne sentisse parlare per la prima volta. » Og-» gi, oggi.... abbiate pazienza, ma oggi non » posso. »

» Oggi non può! che cosa è accaduto? »

» Prima di tutto non mi sento bene, ve-

» Me ne spiace; ma quello ch'ella ha da » fare è cosa di sì poco tempo e di sì poca » fatica....»

» E poi, e poi, e poi....»

» E poi che cosa, signor curato? »

» E poi c'è degli imbrogli. »

» Degl' imbrogli ? che imbrogli ci ponno » essere? »

» Bisognerebbe essere nei nostri panni, » per conoscere quanti impicci c'è in queste » materie, quanti conti da rendere. Io sono » troppo dolce di cuore, non penso che a tor via gli ostacoli, a facilitare tutto, a far le cose secondo il piacer altrui: e trascuro il mio dovere, e poi mi toccano dei rimproveri, e peggio. »

» Ma, col nome del cielo, non mi tenga » così sulla corda, e mi dica una volta che

» cosa c'è. »

» Sapete voi quante e quante formalità » sono necessarie per fare un matrimonio in

သ regola? သ

» Bisogna ben ch'io ne sappia qualche co-» sa, » disse Renzo cominciando ad alterarsi, » poichè ella me ne ha già rotta bastantemen-» te la testa questi giorni addietro. Ma ora » non s'è egli sbrigato ogni cosa? non s'è » fatto tutto ciò che si aveva da fare? »

» Tutto, tutto, pare a voi: perchè, ab» biate pazienza, la bestia son io, che trascuro
» il mio dovere, per non far penare la gente.
» Ma ora.... basta, so quel ch'io dico. Noi
» poveri curati siamo tra l'ancudine e il mar» tello: voi impaziente; vi compatisco, povero
» giovane, e i superiori.... basta, non si può
» dir tutto. E noi siamo quegli che ne an» diamo di mezzo. »

» Ma mi spieghi una volta che cosa è que-» st'altra formalità che s' ha da fare, come » ella dice; e la sarà subito fatta. »

» Sapete voi quanti sieno gl'impedimenti

» dirimenti? »

» Che vuol ella ch'io sappia d'impedi-» menti? »

» Error, conditio, votum, cognatio, crimen,

» Cultus disparitas, vis, ordo.....

» Si sis affinis.... »

- » Si piglia ella giuoco di me? Che vuol » ella ch'io faccia del suo latinorum?
- » Dunque, se non sapete le cose, abbiate » pazienza, e rimettetevene a chi le sa. »

ມ Orsu! . . . . ມ

- » Via, caro Renzo, non andate in collera, » ch'io son pronto a fare.... tutto quello » che dipende da me. Io, io vorrei vedervi » contento; vi voglio bene io. Eh! ... quando » penso che stavate così bene; che cosa vi man-» cava? Vi è venuto il grillo di maritarvi ... »
- ... Che discorsi son questi, signor mio? 22 proruppe Renzo, con un volto tra l'attonito ed il collerico.
- » Dico per dire, abbiate pazienza, dico « per dire. Vorrei vedervi contento. »

» In somma . . . . »

- » In somma, figliuol caro, io non ci ho colpa; la legge non l'ho fatta io; e prima di conchiudere un matrimonio, noi siamo proprio obbligati a fare molte e molte ricerche, per assicurarci che non vi sieno impedimenti. »
- » Ma via, mi dica una volta che impedi-» mento è sopravvenuto? ». .
- » Abbiate pazienza, non son cose da po-» tersi diciferare così su due piedi. Non ci » sarà niente, così spero, ma nè più nè meno » queste ricerche noi le dobbiamo fare. Il te-» sto è chiaro e lampante: antequam matri-» monium denunciet . . . . »

- » Le ho detto che non voglio latino. »
- » Ma bisogna pure che io vi spieghi ... »
- » Ma non le ha già fatte queste ricer-» che? »
- » Non le ho fatte tutte, come avrei dovuto, vi dico. »
- » Perchè non le ha fatte in tempo? per-» chè dirmi che tutto era finito? perchè aspet-» tare . . . . »
- Ecco! mi rimproverate la mia troppa » bontà. Ho facilitato ogni cosa per servirvi » più presto: ma... ma ora mi son venu-» te... basta, so io. »
  - » E che vorrebbe ella ch'io facessi? »
- » Che aveste pazienza per qualche giorno. » Figliuol caro, qualche giorno non è poi » l'eternità: abbiate pazienza. »
  - » Per quanto? »
- Siamo a buon porto, pensò tra se don Abbondio; e con un tratto più manieroso che mai: » via, » disse » in quindici giorni cer-» cherò di fare . . . . »
- » Quindici giorni! oh questa sì ch'è nuova!

  » Si è fatto tutto ciò ch' ella ha voluto, si è

  » fissato il giorno, il giorno arriva; e ora ella

  » mi viene a dire che aspetti quindici giorni.

  » Quindici . . . . » ripigliò poi, con voce più
  alta e collerica, stendendo il braccio, e battendo il pugno nell'aria; e chi sa quale diavoleria egli avrebbe appiccata a quel numero, se don Abbondio non l'avesse interrotto, prendendogli l'altra mano con una amorevolezza timida e premurosa: » via; via non vi

» alterate, per amor del cielo. Vedrò, cer-» cherò se in una settimana . . . . »

» E a Lucia che debbo dire? »

» Che è stato un mio shaglio. » me pri se jande

- » Dite pure che son io che ho fatto un » marrone per la troppa pressa, per troppo » cuore: gettate tutta la colpa addosso a me. » Posso parlar meglio? via, per una settio mana. o
- DE poi, non ci sarà più altri impedi-သာ menti?်သ

» Quando vi dico . : , . »

» Ebbene: starò cheto una settimana; ma » ritenga bene che, passata questa, non mi » appagherò più di chiacchiere. Intanto la ri-» verisco. » E così detto, se ne andò, facendo a don Abbondio un inchino meno profondo del solito, e lanciandogli un'occhiata più espressiva che riverente.

Uscito poi nella strada, e camminando a malincuore verso la casa della sua promessa, in mezzo alla stizza, tornava con la mente su quel colloquio, e sempre più lo trovava strano. L'accoglienza fredda e impacciata di don Abbondio, quel suo parlare stentato insieme ed impaziente, quei due occhi grigi che, mentre egli parlava, erano sempre andati scappando qua e là, come se avessero paura d'incontrarsi con le parole che gli uscivano di bocca, quel farsi quasi nuovo del matrimonio così espressamente concertato, e sopra tutto quell'accennare sempre qualche gran cosa, non dicendo mai nulla di chiaro, tutte queste circostanze messe insieme facevano pensare a Renzo che ci fosse sotto un mistero diverso da quello che don Abbondio aveva voluto indicare. Stette il giovane in forse un momento di tornare indietro, per metterlo alle strette e farlo parlar più chiaro; ma levando gli occhi vide Perpetua che gli camminava dinanzi ed entrava in un orticello pochi passi distante dalla casa. Le diede una voce, ch'ella apriva lo sportello, studiò il passo, la raggiunse, la ritenne sull'uscio, e col disegno di scovare qualche cosa di più positivo, si fermò ad appiccare discorso con essa.

» Buondi, Perpetua: io sperava che oggi

» saremmo stati allegri insieme. »

.» Ma! quel che Dio vuole, il mio povero

» Renzo. »

» Fatemi un piacere: il signor curato mi » ha impastocchiate certe ragioni che non ho » potuto ben capire: spiegatemi voi meglio il » perchè egli non può o non vuole maritarci » oggi. »

» Oh! vi par egli ch'io sappia i segreti

» del mio padrone?

- L'ho detto io, che c'era misterio sotto, pensò Renzo; e per tirarlo in luce, continuò: » Via, Perpetua, siamo amici; ditemi quel » che sapete, aiutate un povero figliuolo. »

» Mala cosa nascer povero, il mio caro

» Renzo.

» Gli è vero » ripigliò questi, sempre più confermandosi nei suoi sospetti, e cercando di accostarsi più alla quistione, » gli è vero; » ma tocca egli ai preti di trattar male coi » poveri? »

» Sentite, Renzo; io non posso dir niente, » perchè.... non so niente; ma quello di » che vi posso assicurare si è che il mio pa-» drone non vuol far torto nè a voi nè a nes-» suno; e non ci ha colpa. »

So Chi è dunque che ci ha colpa? so domandò Renzo, con un cotal atto trascurato, ma col cuor sospeso, e coll'orecchio all'erta.

- Prepotenti! birboni! pensò Renzo: questi non sono i superiori. » Via, diss'egli poi nascondendo a stento l'agitazione crescente » via, » ditemi chi è. »

» Ah! voi vorreste farmi parlare; ed io » non posso parlare, perchè .... non so » niente: quaudo non so niente, gli è come » se avessi giurato di tacere. Potreste darmi » la corda, che non mi cavereste nulla di » bocca. Addio; egli è tempo perduto per » tutti e due. » Così dicendo, entrò in fretta nell'orto, e chiuse lo sportello. Renzo, rispostole un saluto, tornò indietro pian piano, perchè al romor dei passi ella non s'avvedesse

del cammino ch'egli prendeva; ma quando fu fuor dal tiro delle orecchie della buona donna, studiò il passo; in un momento fu alla porta di don Abbondio, entrò, corse difilato al salotto dove lo aveva lasciato, ve lo trovò, e andò inverso lui con un tratto baldanzoso e con gli occhi arrovellati.

» Eh! eh! che novità è questa? » disse

don Abbondio.

» Chi è quel prepotente, » disse Renzo, colla voce d'un uomo che è risoluto di ottenere una risposta precisa » chi è quel prepotente che non vuole ch'io sposi Lucia? »

» Che? che? che? » barbugliò il povero sorpreso, con un volto fatto in un istante bianco e floscio come un cencio che esca allora allora del bucato. E pur barbogliando, spiccò un salto dal suo seggiolone, per lanciarsi alla porta. Ma Renzo che doveva aspettarsi quella mossa, e stava all'erta, vi balzò prima di lui, la chiuse, è si pose la chiave in tasca.

» Ah! ah! parlerà ella ora, signor cura-» to? Tutti sanno i fatti miei, fuori di me. » Voglio saperli, per bacco, anch'io. Come

» si chiama colui? »

» Renzo! Renzo! per carità, badate a » quel che fate; pensate all'anima vostra. »

» Penso che lo voglio sapere subito, sul » momento. » E così dicendo pose, forse senza avvedersene, la mano sul manico del coltello che gli usciva dalla tasca.

» Misericordia! » sclamò con voce fioca

don Abbondio.

» Lo voglio sapere. »

» Chi v' ha detto?... »

» No, no; non più rage. Parli chiaro e » subito. »

» Volete voi la mia morte?

» Voglio sapere ciò che ho ragione di sa-» pere. »

» Ma se parlo, son morto. Non mi ha da

premere la mia vita? »

» Dunque parli. »

Quel » dunque » fu proferito con una tale energia, il volto di Renzo divenne così minaccioso, che don Abbondio non potè più nemmeno supporre la possibilità di disobbedire.

» Mi promettete, mi giurate, » diss' egli, » di non parlarne con nessuno, di non dir

∞ mai...? »

» Le prometto che faccio uno sproposito, » se ella non mi dice subito subito il nome » di colui. »

A quel nuovo scongiuro don Abbondio, col volto, e con lo sguardo di chi ha in bocca le tanaglie del cavadenti, articolò: » don ... »

» Don? » ripetè Renzo come per aiutare il paziente a proferire il resto; e stava curvo con l'orecchio chino su la bocca di lui, con le braccia tese e i pugni stretti indietro.

» Don Rodrigo! » proferi in fretta il forzato, affoltando quelle poche sillabe, e radendo le consonanti, parte pel turbamento, parte perchè, rivolgendo pure quella poca attenzione che gli rimaneva libera a fare una transazione tra le due paure, pareva che vo-

Tom. 1.

lesse sottrarre e fare scomparire la parola, nel punto stesso ch'era costretto a metterla fuori.

» Ah cane! » urlò Renzo. » E come ha » fatto? Che cosa le ha detto per . . . ? »

» Come eh? Come? » rispose con voce quasi sdegnosa don Abbondio, il quale dopo un così gran sacrificio, si sentiva in certo modo divenuto creditore. » Come eh? Vorrei » che la fosse toccata a voi, come è toccata a » me che non c'entro per nulla; che certamente non vi sarebbero rimasti tanti grilli » in capo. » E qui si fece a dipingere con colori terribili il brutto incontro; e nel discorrere, accorgendosi sempre più d'una gran collera che aveva in corpo e che fino allora era stata nascosta ed involta nella paura, e veggendo nello stesso tempo che Renzo, tra la stizza e la confusione, stava immobile col capo basso, continuò allegramente: » Avete fat-22 ta una bella azione! Mi avete renduto un » bel servigio! Un tiro di questa sorte ad un » galant' uomo, al vostro curato, in casa sua! » in luogo sacro! Avete fatta una bella fac-» cenda! Per cavarmi di bocca il mio malan-» no, il vostro malanno! ciò che io vi nascon-» deva per prudenza, per vostro bene! E ades-» so mo che lo sapete? Vorrei vedere che mi » faceste . . . ! Per amor del cielo! Non si » scherza. Non si tratta di torto o di ragione; » si tratta di forza. E quando questa mattina » io vi dava un buon parere . . . . eh! subito » nelle furie. Io aveva giudizio per me e per

» voi; ma come si fa? Aprite almeno; datemi » la mia chiave. »

» Posso aver fallato, » rispose Renzo con voce raumiliata verso don Abbondio, ma nella quale si sentiva il furore contra il nemico scoperto; » posso aver fallato; ma si ponga la » mano al petto, e pensi se nel mio caso ... »

Così dicendo, egli s'era tratta la chiave di tasca e andava ad aprire. Don Abbondio gli tenne dietro, e mentre quegli girava la chiave nella toppa, se gli fece accanto, e con un volto serio ed ansioso, levandogli dinanzi agli occhi le tre prime dita della destra, come per aiutarlo anch'egli alla sua volta, » giurate al» meno...» gli disse.

» Posso aver fallato; e mi scusi, » rispose Renzo, volgendo l'imposta, e disponendosi

ad uscire.

» Giurate...» replicò don Abbondio, afferrandogli il braccio, con la mano tremante.

» Posso aver fallato, » ripetè Renzo, sprigionandosi da lui; e partì in furia, troncando così la quistione, che al pari d'una quistione di letteratura o di filosofia o d'altro, avrebbe potuto durare dei secoli, giacchè ognuna delle parti non faceva che replicare il suo proprio argomento.

» Perpetua! Perpetua! » gridò don Abbondio, dopo avere invano richiamato il fuggitivo. Perpetua non risponde: don Abbondio

non sapeva più dove si fosse.

È accaduto più d'una volta a personaggi

di ben più alto affare che don Abbondio, trovarsi in frangenti così fastidiosi, in tanta incertezza di partiti, che parve loro un ottimo ripiego porsi a letto con la febbre. Questo ripiego, don Abbondio non lo dovette andare a cercare, perchè gli si offerse da sè. La paura del giorno addietro, la veglia angosciosa della notte, la paura di giunta avuta pur allora, l'ansietà dell'avvenire, fecero l'effetto. Affannato e balordo si ripose egli sul suo seggiolone, cominciò a sentirsi qualche brivido nelle ossa, si guardava le ugne sospirando, e chiamava di tempo in tempo con voce tremola e stizzosa: « Perpetua! » Ella giunse finalmente con un gran cavolo sotto il braccio, e con la faccia tosta, come se nulla non fosse stato. Risparmio al lettore i lamenti, le condoglienze, le accuse, le difese, i: « voi sola potete aver parla-» to, » e i: « non ho parlato » tutti i garbugli in somma di quel colloquio. Basti dire che don Abbondio ordinò a Perpetua di sbarrar ben bene la porta, di non riporvi più il piede, e se alcuno bussasse, di rispondere dalla finestra che il curato s'era posto giù con la febbre. Salì poi lentamente le scale, dicendo ad ogni terzo scalino, « son servito, » e si pose da vero a letto, dove noi lo lasceremo.

Renzo intanto camminava a passo concitato verso casa, senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di far qualche cosa di strano e di terribile. I provocatori, i soperchianti, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Renzo era un giovane pacifico e alieno dal sangue, un giovane schietto e abborritore d'ogni insidia; ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio, la sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento. Avrebbe voluto correre alla casa di don Rodrigo, afferrarlo pel collo, e . . . . ma gli sovveniva ch' ella era come una fortezza, guernita di bravi al di dentro, e guardata al di fuori, che i soli amici e servitori ben conosciuti vi entravano liberamente, senza essere squadrati dal capo ai piedi; che un artigianello sconosciuto non vi porrebbe il piede senza un esame, e ch'egli sopra tutto ..... egli vi sarebbe forse troppo conosciuto. S'immaginava allora di prendere il suo archibugio, di appiattarsi dietro una siepe, aspettando se mai, se mai colui venisse a passare soletto; e internandosi con feroce compiacenza in quella immaginazione, si figurava dì sentire una pedata, quella pedata, di alzar chetamente la testa; riconosceva lo scellerato, spianava l'archibugio, prendeva la mira, sparava, lo vedeva cadere e dare i tratti, gli lanciava una maledizione, e correva per la via del confine a mettersi in salvo. - E Lucia? - Appena questa parola si fu gittata a traverso di quelle bieche fantasie, i migliori pensieri ai quali era avvezza la mente di Renzo, v'entrarono in folla. Gli sovvenne degli ultimi ricordi dei suoi parenti, gli sovvenne

di Dio, della Madonna e dei Santi, pensò alla consolazione che aveva tante volte provata del trovarsi senza delitti, dell'orrore che aveva tante volte provato alla novella d'un omicidio; e si risvegliò da quel sogno di sangue, con ispavento, con rimorso, ed insieme con una specie di gioia di non aver fatto altro che immaginare. Ma il pensiero di Lucia, quanti pensieri traeva seco! Tante speranze, tante promesse, un avvenire così vagheggiato, e così tenuto sicuro, e quel giorno così sospirato! E come, con che parole annunziarle una tale novella? E poi, che partito prendere? Come farla sua, a dispetto della forza di quell'iniquo potente? E insieme a tutto questo, non un sospetto formato, ma un'ombra tormentosa gli passava ad ogni istante per la mente. Quella soperchieria di don Rodrigo non poteva esser mossa che da una sua brutale passione per Lucia. E Lucia? Che ella avesse dato a colui un menomo appicco, una più leggiera lusinga, non era un pensiero che potesse soggiornare un istante nella testa di Renzo. Ma ne era ella informata? Poteva colui avere conceputa quella infame passione senza che ella se ne avvedesse? Avrebbe egli spinte le cose tant'oltre, prima d'averla tentata in qualche modo? E Lucia non ne aveva mai detta una parola a lui, al suo promesso!

Predominato da questi pensieri passo dinanzi alla sua casa che era posta nel mezzo del villaggio, e attraversatolo, si avviò a quella di Lucia che stava alla estremità opposta. Aveva quella casetta un picciol cortile dinanzi, che la separava dalla via, ed era cinto con un muretto. Renzo entrò nel cortile, e intese un misto e continuo gridio che veniva da una stanza superiore. S'immaginò che sarebbero amiche e comari venute a far corteo a Lucia; e non si volle mostrare a quel mercato, con quella novella in corpo e sul volto. Una fanciulletta che si trovava nel cortile, gli corse nell'incontro gridando: » lo sposo! » lo sposo! »

« Zitto, Bettina, zitto! » disse Renzo. » Vien qua; va su da Lucia, pigliala in di» sparte, e dille all' orecchio ..... ma che
» nessun senta, nè sospetti di nulla, ve'....
» dille che ho da parlarle, che l'aspetto nella
» stanza terrena, e che venga subito. » La fanciulletta salì in fretta le scale, lieta e superba d'avere una incumbenza segreta da eseguire.

Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa, e le facevano forza perchè si lasciasse vedere; ed ella si andava schermendo con quella modestia un po' guerriera delle foresi, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto, e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca si apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti al di sopra della fronte con una bianca e sottile dirizzatura, si ravvolgevano dietro il capo in cerchi moltiplici di trecce, trapunte di lunghi spilli d'argento che si scompartivano all' intorno quasi a guisa dei raggi d'un'au-

reola, come ancora usano le contadine del milanese. Intorno alla gola aveva un vezzo di granate alternate con bottoni d'oro a filigrana: portava un hel busto di broccato a fiori con le maniche separate e allacciate da bei nastri: una corta gonnella di filaticcia di seta a spesse e minutissime pieghe, due calze vermiglie, due pianelle pur di seta a ricami. Oltre questo, che era l'ornamento particolare del di delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano d'una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul volto: una gioia temperata da un turbamento leggiero, quel placido accoramento che si mostra ad ora ad ora sul volto delle spose, e senza scomporre la bellezza, loro dà un carattere particolare. La picciola Bettina si cacciò nel crocchio, si accostò a Lucia, le fece intendere accortamente che aveva qualche cosa da comunicarle, e le disse la sua parolina all'orecchio. « Vado un momento e torno » disse Lucia alle donne, e scese in fretta. Al vedere la faccia mutata ed il portamento inquieto di Renzo « che cosa c'è? » diss'ella, non senza un presentimento di terrore.

« Lucia! » rispose Renzo, « per oggi, » tutto è a monte; e Dio sa quando potremo

» esser marito e moglie. »

« Che? » disse Lucia tutta smarrita. Renzo le narrò brevemente la storia di quel mattino; ella ascoltava con angoscia: e quando udi il nome di don Rodrigo, « ah! » sclamò, arrossando e tremando, « fino a questo segno!»

» Dunque voi sapevate..... » disse Renzo.

» Pur troppo! » rispose Lucia » ma a questo segno! »

» Che cosa sapevate? »

» Non mi fate ora parlare, non mi fate » piangere. Corro a chiamare mia madre e a » congedare le donne: bisogna che siamo » soli.»

Mentre ella partiva, Renzo susurrò: » non » mi avete mai detto niente. »

» Ah, Renzo! » rispose Lucia, rivolgendosi un momento, senza fermarsi. Renzo intese benissimo che il suo nome pronunziato in quel momento, con quel tuono, da Lucia, voleva dire: potete voi dubitare ch'io abbia taciuto se non per motivi giusti e puri?

Intanto la buona Agnese (così si chiamava la madre di Lucia) messa in sospetto e in curiosità dalla parolina all'orecchio, e dallo sparire della figlia, era discesa a vedere che vi fosse di nuovo. La figlia la lasciò con Renzo, tornò alle donne ragunate, e componendo l'aspetto e la voce come meglio potè, disse: » il signor curato è ammalato; e oggi non si » fa nulla. » Ciò detto, le salutò tutte in fretta e ridiscese.

Le donne sfilarono, e si sparsero a raccontare l'accaduto e a verificare se don Abbondio era veramente ammalato. La verità del fatto troncò tutte le congetture che già cominciavano a brulicare nei loro cervelli e ad annunziarsi tronche e misteriose nelle loro parole.

## CAPITOLO III.

Lucia entrò nella stanza terrena, che Renzo stava angosciosamente informando Agnese, la quale angosciosamente lo ascoltava. Tutti e due si volsero a chi ne sapeva più di loro, e da cui aspettavano uno schiarimento il quale non poteva essere che doloroso: tutti e due lasciando travedere in mezzo al dolore, e con l'amore diverso che ognun d'essi portava a Lucia, un cruccio pur diverso perchè ella avesse taciuto loro qualche cosa, e una tal cosa. Agnese benchè ansiosa di sentir parlare la figlia, non potè tenersi di farle un rimprovero:

A tua madre non dir niente d'una cosa simile!

» Ora vi dirò tutto, » rispose Lucia, asciugandosi gli occhi col grembiale.

» Parla, parla! - parlate, parlate! » gri-

darono in una volta la madre e lo sposo.

» Santissima Vergine! » sclamò Lucia. Chi » avrebbe creduto che le cose potessero arverivare a questo segno! » E con voce rotta dal pianto raccontò come, pochi giorni prima, mentre ella tornava dalla Filanda, ed era rimasta addietro dalle sue compagne, le era passato innanzi don Rodrigo, in compagnia d'un altro signore; che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere, com' ella dice-

va, non mica belle; ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo e raggiunte le compagne; e intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte, e don Rodrigo dire: scommettiamo. Il giorno appresso coloro s'erano pur trovati sulla strada, ma Lucia era nel mezzo delle compagne con gli occhi bassi: e l'altro signore sghiguazzava, e don Rodrigo diceva: vedremo, vedremo. » Per grazia del » cielo, » continuò Lucia, » quel giorno era » l'ultimo della Filandia. Io raccontai su- bito...»

» A chi hai raccontato? » domandò Agnese, andando incontro, non senza un po' di sde-

gno, al nome del confidente preferito.

» Al padre Cristoforo, in confessione, 
» mamma, » rispose Lucia, con un accento 
soave di scusa. » Gli raccontai tutto l'ultima 
» volta che siamo andate insieme alla chiesa 
» del convento: e se avete posto mente, quella 
» mattina io andava mettendo mano ora ad 
» una cosa, ora ad un'altra, e per indugiare 
» tanto che passasse altra gente del paese av» viata a quella volta, e per fare la strada di 
» compagnia con loro; perchè dopo quell'in» contro, le strade mi facevano tanta paura...»

Ad nome riverito del padre Cristoforo, lo sdegno di Agnese si raddolci. » Hai fatto be-» ne, diss' ella, » ma perchè non raccontar

» tutto anche a tua madre?

Lucia avea avute due buone ragioni: l'una di non contristare nè spaventare la buona donna, per cosa alla quale essa non avrebbe potuto trovar provvedimento; l'altra di non mettere a rischio di viaggiare per molte bocche una storia che voleva essere gelosamente sepolta: tanto più che Lucia sperava che le sue nozze avrebbero troncata, sul principiare, quella abbominata persecuzione. Di queste due ragioni ella non allego che la prima.

» E a voi, » diss'ella poi, rivolgendosi a Renzo con quella voce che vuol far riconoscere ad un amico ch'egli ha avuto il torto, » e a voi doveva io parlare di questo? Pur

» troppo lo sapete ora! »

» È che ti ha detto il padre? » domandò

Agnese .

» M' ha detto ch' io cercassi di affrettare » le nozze il più che potrei, e intanto mi stessi » rinchiusa; che pregassi bene il Signore; e » ch' egli sperava che colui, non mi veggen-» do, non si curerebbe più di me. E fu allora » ch'io mi forzai, » proseguì ella, rivolgendosi di nuovo a Renzo, senza alzargli però gli occhi in volto, e arrossando tutta, » fu allora » ch'io feci la sfacciata, e che vi pregai io che » procuraste di far presto, e di conchiudere » prima del tempo che si era stabilito. Chi sa » che cosa avrete pensato di me! Ma io face-» va per bene ed era stata consigliata, e te-» neva per certo.... e questa mattina io era » tanto lontana da pensare..... » Qui le parole di Lucia furono tronche da un violento scoppio di pianto.

» Ah birbone! ah dannato! ah assassino! » sclamava Renzo scorrendo innanzi e indietro

per la stanza, e stringendo di tratto in tratto il manico del suo coltello.

» Oh che imbroglio per amor di Dio! » sclamava Agnese. Il giovine si arrestò subitamente dinanzi a Lucia che piangeva; la guardò con un atto di tenerezza accorata e rabbiosa, e disse: » questa è l'ultima che fa quell'as- » sassino. »

» Ah, no, Renzo, per amor del cielo! » gridò Lucia. » No, no, per amor del cielo! » Iddio c'è anche pei poveri; e come volete » che ci aiuti, se facciamo del male? «

» No, no, per amor del cielo! » ri peteva Agnese. » Renzo » disse Lucia con un' aria di speranza e di risoluzione più tranquilla: » voi » avete un mestiero, ed io so lavorare: an-» diamo tanto lontano che colui non senta più » parlare di noi. »

De la contrapposto alla pompa festiva dei loro abiti.

» Sentite, figliuoli; date retta a me, » disse dopo qualche momento Agnese. » Io sono ve-» nuta al mondo prima di voi; e il mondo lo » conosco un poco. Non bisogna poi spaven-» tarsi di troppo: il diavolo non è brutto come » e' si dipinge. A noi poverelli le matasse » paiono più imbrogliate, perchè non sappiamo trovare il bandolo; ma alle volte un parere, una parolina d'un uomo che abbia studiato... so ben io quel che voglio dire.
Fate a mio modo, Renzo; andate a Lecco, cercate del dottor Azzecca-garbugli, raccontategli... Ma non lo chiamate così, per amor del cielo: è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor.... Come si chiama mo egli? Oh to'! non lo so il nome vero:
lo chiamano tutti a quel modo. Basta, cercate di quel dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso, e una voglia di lampone sulla guancia.

» Lo conosco di vista, » disse Renzo.

» Bene, » continuò Agnese: » quegli è un » nomo! Ho visto io più d'uno impacciato » come un pulcino nella stoppa e che non sapeva dove darsi del capo, e dopo essere » stato un'ora a quattr'occhi col dottor Azzecca-garbugli; (badate bene di non chiamarlo così!) l'ho visto, dico, ridersene. Pigliate quei quattro capponi, poveretti! a cui doveva io tirare il collo pel banchetto di questa sera, e portateglieli; perchè non bisogna mai andare colle mani vuote da quei signori. Raccontategli tutto l'accaduto, e vedrete che egli vi dirà su due piedi di » quelle cose che a noi non verrebbero in tessa, a pensarci un anno. »

Renzo abbracció molto volentieri questo parere, Lucia lo approvò, e Agnese, superba di averlo dato, tolse ad una ad una le povere bestie dalla capponaia, riunì le loro otto gambe, come se facesse un mazzetto di fiori, le avvolse e le strinse con uno spago e le consegnò in mano a Renzo che, date e ricevute parole di speranza, uscì per una porticella dell' orto, onde non esser veduto dai ragazzi, che gli correrebbero dietro gridando: lo sposo! lo sposo! Così attraversando i campi, e come dicono colà, i luoghi, se ne andò per viottoli, fremendo, ripensando alla sua disgrazia, e ruminando il discorso da fare al dottor Azzeccagarbugli. Lascio poi pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie così legate e tenute per le zampe a capo in giù, nella mano d'un uomo che agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che a tumulto gli passavano per la mente, e in certi momenti d'ira o di risoluzione, o di disperazione, stendendo con forza il braccio dava loro di terribili squassi e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate; le quali intanto s'ingegnavano a beccarsi l'una l'altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura.

Giunto al borgo, chiese dell'abitazione del dottore; gli fu indicata, e vi andò. All' entrare si senti sorpreso da quella timidità che i poverelli illetterati provano in vicinanza di un signore e d'un dotto; dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati, ma diede un'occhiata ai capponi, e si rincorò. Entrato in cucina chiese alla fantesca se si poteva parlare al signor dottore. La fantesca vide le bestie, e come avvezza a simiglianti doni, mise loro le mani

addosso, quantunque Renzo le andasse ritirando, perchè voleva che il dottore vedesse e sapesse ch'egli portava qualche cosa. Il dottore giunse in fatti mentre la fantesca diceva: » da-» te qui, e passate nello studio. » Renzo fece un grande inchino al dottore, che l'accolse umanamente con un « venite, figliuolo, » e lo fece entrare con se nello studio. Era questo uno stanzone, su tre pareti del quale erano distribuiti i ritratti dei dodici Cesari ; la quarta coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi: nel mezzo una tavola gremita di allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride, con tre o quattro seggiole all'intorno, e da un lato un seggiolone a bracciuoli, con un appoggio alto e quadrato, terminato agli angoli da due ornamenti di legno che si alzavano a foggia di corna, coperto di vacchetta con grosse borchie, alcune delle quali cadute da gran tempo, lasciavano in libertà gli angoli della copertura che si incartocciava qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d'una lurida toga, che gli aveva servito molti anni addietro per perorare nei giorni di apparato, quando andava a Milauo, per qualche gran causa. Chiuse la porta e fece animo al giovane con queste parole: » figliuolo, dite-» mi il vostro caso. »

» Vorrei dirle una parola in confidenza. »

» Son qui, » rispose il dottore: » parla-» te. » E si assettò sul seggiolone. Renzo, » ritto dinanzi alla tavola, facendo rotare colla destra il cappello intorno all'altra mano, rincominciò: » vorrei sapere da lei che ha » studiato....»

Ditemi il fatto come sta, » interruppe il dottore.

» Ella ha da scusarmi, signor dottore: noi » altri poveri non sappiamo parlar bene. Vor-» rei dunque sapere . . . . »

» Benedetta gente! siete tutti così: invece » di raccontare il fatto, volete interrogare, » perchè avete già i vostri disegni in testa. »

» Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere » se a minacciare un curato, perchè non-fac-

» cia un matrimonio, c'è pena. »

— Ho capito, (disse fra se e se il dottore, che in verità non aveva capito) Ho capito.

— E tosto si fece serio, ma d'una serietà mista di compassione e di premura; strinse fortemente le labbra facendone uscire un suono inarticolato che accennava un sentimento, espresso poi più chiaramente nelle sue prime parole: » Caso serio, figliuolo, caso contemparole: » Caso serio, figliuolo, caso contempato. Avete fatto bene a venire da me. È » un caso chiaro, contemplato in cento gride, » e . . . . tenete, in una grida dell'anno scorso dell'attuale signor governatore. Adesso » adesso, vi faccio vedere e toccar con mano. »

Così dicendo, s'alzò dal suo seggiolone, e cacciò le mani in quel caos di carte, rimescolandole dal sotto in su, come se gittasse biade in uno stato.

» Dov'è costei? Vieni oltre, vieni oltre. » Bisogna aver tante cose alle mani! Ma la » debb'esser qui sicuramente, perchè è una » grida d'importanza. Ah! ecco, ecco. » La prese, la spiegò, guardò alla data, e fatto un viso ancor più serio, sclamò: » ai 15 di otto-» bre 1627! Sicuro; è dell'anno passato: gri-» da fresca; son quelle che fanno più paura. » Sapete leggere, figliuolo? »

» Qualche cosa, signor dottore. »

» Or bene, venitemi dietro coll'occhio e

E tenendo la grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, barbugliando a precipizio in alcuni passi e fermandosi distintamente, con grande espressione, sopra alcuni altri, secon-

do il bisogno:

» Se bene per la grida pubblicata d'or-» dine del signor Duca di Feria ai 14 di » dicembre 1620, et confermata dall'Illu-» striss. et Eccellentiss. Signore il Signore » Gonzalo Fernandez de Cordova, eccete-» ra, fu con rimedi straordinari e rigorosi » provvisto alle oppressioni, concussioni, o ed atti tirannici che alcuni ardiscono di » commettere contra questi vassalli tanto » divoti di S. M. ad ogni modo la frequen-» za degli eccessi, et la malitia, eccetera, » è cresciuta a segno, che ha posto in ne-» cessità l'Eccell. Sua, eccetera. Onde, col » parere del Senato et di una Giunta, ec-» cetera, ha risoluto che si pubblichi la presente.

» E cominciando dagli atti tirannici, » mostrando l'esperienza che molti, così » nelle città, come nelle ville, sentite? di » questo stato con tirannide esercitano concussioni et opprimono i più deboli in varii modi, come in operare che si facciano
contratti violenti di compre, d'affitti...
eccetera: dove sei? ah! ecco; sentite: che
seguano o non seguano matrimoni. Eh?

È il mio caso, disse, Renzo.»

» Sentite, sentite c'è ben altro; e poi, ve
» dremo la pena. Si testifichi, o non si testi
» fichi; che uno si parta dal luogo dove

» abita, eccetera; che quello paghi un debito;

» quell'altro non lo molesti, quello vada al

» suo molino: tutto questo non ha che fare

» con noi. Ah ci siamo: quel prete non fac
» cia quello che è obbligato per l'uficio suo,

» o faccia cose che non gli toccano. Eh? »

» Pare che abbiano fatta la grida apposta » per me. »

Eh? non è vero? sentite, sentite: et altre simili violenze, quali seguono da feudatari, nobili, mediocri, vili, e plebei.
Non si seppa: ci sono tutti: è come la valle di Giosafat. Sentite mo la pena. Tutte
queste et altre simili male ationi, benchè
siano proibite, nondimeno, convenendo
metter mano a maggior rigore, l'E. S.,
per la presente, non derogando, eccetera,
ordina e comanda che contra li contravventori in qualsivoglia dei suddetti capi,
o altro simile, si proceda da tutti li giudici ordinarii di questo stato a pena pecuniaria e corporale, ancora di relegatione o di galera et fino alla morte... una

» piecola bagattella! all'arbitrio dell'Eccel» lenza Sua, o del Senato, secondo la qua» lità dei casi, persone e circostanze. Et
» questo ir-re-mis-si-bil-men-te et con ogni
» rigore, eccetera. Ce n'è della roba, eh? E
» vedete qui le soscrizioni: Gonzalo Fernan» dez de Cordova; e più basso; Platonus; e
» qui ancora: Vidit Ferrer: non ci manca
» niente. »

Mentre il dottore leggeva, Renzo gli andava dietro lentamente coll' occhio, cercando di cavare il costrutto chiaro, e di mirar proprio quelle sacrosante parole che gli parevano dover esser il suo aiuto. Il dottore, veggendo il novello cliente più attento, che atterrito, si maravigliava. — Che sia matricolato costui, — diceva tra se. » Ah! ah! gli disse poi: vi » siete però fatto radere il ciuffo. Avete avuto » prudenza: però volendo mettervi nelle mie » mani, non faceva bisogno. Il caso è serio; » ma voi non sapete quello che mi basti l'ani» mo di fare, al bisogno. »

Per intendere questa scappata del dottore, bisogna sapere, o ricordarsi, che a quel tempo i bravi di mestiere e i facinorosi d'ogni genere usavano portare un lungo ciuffo, che si tiravano poi sul volto come una visiera all'atto di affrontar qualcheduno, nei casi in cui stimassero necessario di travisarsi, e l'impresa fosse di quelle, che richiedevano nello stesso tempo forza e prudenza. Le gride non erano state in silenzio su questa moda. Comanda sua Eccellenza (il marchese de la Hynojosa) che chi

porterà i capelli di tal lunghezza che coprano il fronte fino alli cigli esclusivamente, ovvero porterà la trezza, o avanti o dopo le orecchie, incorra la pena di trecento scudi in caso d'inhabilità, di tre anni di galera per la prima volta, e per la seconda oltre la suddetta, maggiore ancora, pecuniaria et corporale all'arbitrio di Sua Eccellenza.

Permette però che per occasione di trovarsi alcuno calvo o per altra ragionevole causa di segnale o ferita, possano quelli tali, per maggior decoro e sanità loro, portare i capelli tanto lunghi, quanto sia bisogno per coprire simili mancamenti e niente di più; avvertendo bene a non eccedere il dovere e pura necessità, per (non) incorrere nella pena agli altri contraffacenti imposta.

E parimente comanda a' barbieri, sotto pena di cento scudi o di tre tratti di corda da esser dati loro in pubblico, et maggiore anco corporale, all'arbitrio come sopra, che non lascino a quelli che toseranno, sorte alcuna di dette trezze, zufi, rizzi, nè capelli più lunghi dell' ordinario, così nella fronte come dalle bande, e dopo le orecchie, ma che siano tutti uguali, come sopra, salvo nel caso dei calvi, o altri difettosi, come si è detto. Il ciuffo era dunque quasi una parte della armadura e un distintivo dei bravacci e degli scapestrati; i quali poi da ciò vennero comunemente chiamati ciuffi. Que-

sto termine è rimasto e vive tuttavia, con significazione più mitigata, nel dialetto: e non ci avrà forse alcuno dei nostri lettori milanesi che non si ricordi d'avere inteso nella sua fanciullezza, o i parenti, o il maestro, o qualche amico di casa, o qualche servo, dire di lui: gli è un ciuffo, gli è un ciuffetto.

» In verità, da povero figliuolo, » rispose Renzo, » ch' io non ho mai portato ciaffo in

o vita mia. o

» Non facciamo niente, » rispose il dottose, scotendo il capo, con un sorriso tra malizioso e impaziente. » Se non avete fede in me, non facciamo niente. Chi dice bugia al dot-» tore, vedete, figliuolo, è uno sciocco che » dirà la verità al giudice. All'avvocato biso-» gna contar le cose chiare: a noi tocca poi » d'imbrogliarle. Se volete ch'io vi aiuti. » bisogna dirmi tutto dall'a alla zeta, col » cuore in mano, come al confessore. Dovete » nominarmi la persona da cui avete avuto il P mandato: sarà naturalmente persona di ri-» guardo; e in questo caso io andrò da lui a » fare un atto di dovere. Non gli dirò mica, » vedete, ch' io sappia da voi che vi ha man-» dato egli: fidatevi. Gli dirò che vengo ad » implorare la sua protezione per un povero » giovane calunniato. E con lui prenderò i » concerti opportuni per finir l'affare lodevol-» mente. Capite bene che salvando se, sal-» verà anche voi. Se poi la scappata fosse » tutta vostra, via, non mi ritiro: ho cava-» to altri da peggio imbrogli.... Purchè

Mentre il dottore mandava fuori questa chiacchierata, Renzo lo stava guardando con un'attenzione estatica, come un materialone sta sulla piazza guardando al bagattelliere che, dopo d'aversi cacciata in bocca stoppa e stoppa in cava nastro e nastro e nastro, che non finisce mai. Quando ebbe però bene inteso che cosa il dottore voleva dire, e quale equivoco avesse preso, gli troncò il nastro in bocca con queste parole: » Oh! signor dot-

» tore, come l'ha ella intesa? la cosa è proprio tutta al rovescio. lo non ho minacciato
nessuno; io non fo di questi lavori io: e
domandi pure a tutto il mio comune, che
sentirà che io non ho mai avuto che fare
con la giustizia. La bricconeria l'hanno
fatta a me; e vengo da lei per sapere come
ho da fare per ottener giustizia; e son ben
contento d'aver veduta quella grida.

Diavolo! » sclamò il dottore, sbarrando gli occhi. » Che piastricci mi fate! Tan-» t'è, siete tutti fatti così; possibile che non

» sappiate dirle chiaro le cose? »

» Ma, signor dottore, mi scusi; ella non mi ha dato tempo: ora le conterò la cosa come sta. La sappia dunque ch' io doveva sposare oggi, » e qui la voce di Renzo si commosse, » doveva sposare oggi una giovane, alla quale io parlava fino da quest'estate; e oggi, come le dico, era il giorno stabilito col signor curato, e si era messo ogni cosa alla via. Ecco che il signor curato comincia a cavar fuori certe scuse.... basta, per uon tediarla, io l' ho fatto parlare, come era giusto; ed egli mi ha confessato che gli era stato proibito, pena la vita, di fare questo matrimonio. Quel prepotente di don Rodrigo...»

» Eh via! » interruppe tosto il dottore, aggrottando le ciglia, aggrinzando il naso rosso, e storcendo la bocca, » eh via! Che mi » venite a rompere il capo con queste fandonie? Fate di questi discorsi tra voi altri,

» che non sapete misurare le parole; é non » venite a farli con un galantuomo che sa che » cosa le valgono. Andate, andate; non sape-» te quel che vi diciate; io non mi impaccio » con ragazzi; non voglio sentire discorsi di » questa sorte, discorsi in aria. »

» Lo giuro . . . . »

» Andate, vi dico: che volete ch'io faccia » dei vostri giuramenti? Io non c'entro: me » ne lavo le mani. » E le andava fregando rayvolgendo l'una su l'altra, come se le lavasse realmente. » Imparate a parlare: non si viene » a sorprendere così un galantuomo. » Ma » senta, ma senta, » ripeteva indarno Renzo: il dottore, sempre baiando, lo sospingeva con le mani verso la porta; e cacciato che ve l'ebbe, la spalancò, chiamò la serva, e le disse: » » restituite subito a quest'uomo quello che ha » portato: io non voglio niente, non voglio » niente. » Quella donna non aveva mai, in tutto il tempo ch' era stata in quella casa, eseguito un ordine simile; ma era stato proferito con una tale risoluzione, ch' ella non esitò ad obbedire. Prese le quattro povere bestie, e le diede a Renzo, con un piglio di compassione sprezzante che pareva volesse dire: bisogna che tu l'abbia fatto ben grosso il marrone. Renzo voleva far cerimonie; ma il dottore fu inespugnabile; e quegli attonito e trasognato e più stizzato che mai, dovette ripigliarsi le vittime rifiutate e partirsi e tornarsene al paese a riferire alle donne il bel costrutto della sua spedizione.

Tom. I.

» Vanne a prender le noci pei padri, » disse Agnese; Lucia si alzò, e s'avviò all'altra stanza, ma prima di entrarvi, ristette dietro le spalle di fra Galdino, che rimaneva dritto

nella medesima positura; e ponendosi l'indice sulla bocca, diede alla madre un'occhiata che domandava il segreto, con tenerezza, con supplicazione, ed anche con una certa autorità.

Il cercatore, sbirciando Agnese così da lontano, disse: » E questo matrimonio? Si do-» veva pur fare oggi: ho veduto nel paese co-» me una confusione, come qualche cosa che » indichi una novità. Che cosa è stato? ••

» Il signor curato è ammalato, e bisogna » differire, » rispose in fretta la donna. Se Lucia non faceva quel segnale, la risposta sarebbe probabilmente stata diversa. » E come va la cerca? » diss'ella poi, per cangiare discorso.

» Poco bene, buona donna, poco bene. » Le son tutte qui. » E così dicendo, si levò la bisaccia dalle spalle, e la fece saltare fra le due mani. » Son tutte qui; e per mettere » insieme questa bella abbondanza, ho dovu-» to bussare a dieci porte. »

» Ma! l'anno è scarso, fra Galdino; e » quando s'ha a litigare col pane, tutto si mi-

🛥 sura più pel sottile 🥦

» E per far tornare il buon tempo, che » rimedio c'è, buona donna? L'elemosina. » Sapete di quel miracolo delle noci, che av-» venne molti anni sono, in quel nostro con-» vento di Romagna? »

» No, in verità; contate mo. »,

» Oh! dovete dunque sapere che in quel » convento v'era un nostro padre, che era un » santo, e si chiamava il padre Macario. Un.

» dere che non aveva mai inteso dire che i » cappuccini sapessero far noci. Sapete ora

» che cosa avvenne? Un giorno, (sentite que-» sta) lo scapestrato aveva invitato alcuni suoi amici dello stesso pelo, e così gozzoviglian-» do, egli raccontava la storia del noce, e ri-» deva dei frati. Quei giovinastri ebbero vo-» glia di andar a vedere quello sterminato » mucchio di noci; ed egli li condusse al gra-» naio. Ma sentite mo: apre la porta, va verso » il cantuccio dove era stato riposto il gran » mucchio, e mentre dice: guardate, guarda » egli stesso e vede .... che cosa? un bel muc-» chio di foglie secche di noce. Fu egli un esem-» pio questo? E il convento, invece di scapita-» re per quella elemosina negata, ci guadagnò; » perchè, dopo un così gran fatto, la cerca » delle noci rendeva tanto e tanto, che un » benefattore mosso a compassione del pove-» ro cercatore, fece al convento la carità d'un » asino, che aiutasse a portare noci a casa. E » si faceva tant'olio, che ogni povero veniva » a prenderne secondo il suo bisogno; perchè » noi siamo come il mare, che riceve acqua » da tutte le parti, e la torna a distribuire a a tutti i siumi. a

Qui ricomparve Lucia col grembiale così carico di noci che a fatica lo reggeva, tenendone i due capi sespesi colle braccia tese e allungate. Mentre fra Galdino, levatasi la bisaccia di collo, la poneva giù e ne scioglieva la bocca, per introdurvi l'abbondante elemosina, la madre fece un volto attonito e severo a Lucia, per la sua prodigalità; ma Lucia le diede una occhiata che voleva dire: mi giustifiche78
rò. Fra Galdino proruppe in elogi, in augurii, in promesse, in ringraziamenti, e rimessa la bisaccia si avviava. Ma Lucia richiamatolo:
» vorrei un servigio da voi, » disse » vorrei
» che diceste al padre Cristoforo, che ho gran
» premura di parlargli, e che mi faccia la ca» rità di venire da noi poverette, subito, subi» to; perchè non posso venire io alla chiesa.»

» Non volete altro? Non passerà un'ora » che il padre Cristoforo saprà il vostro de-

» siderio.»

» Mi fido. »

» Non dubitate.» E così detto se n'andò un po'più curvo e più contento di quel che fosse venuto.

Al vedere che una povera tosa mandava a chiamare con tanta confidenza il padre Cristoforo, e che il cercatore accettava la commissione senza maraviglia e senza difficoltà, nessuno si pensi che quel Cristoforo fosse unfrate di dozzina, una cosa da strapazzo. Egli era anzi uomo di'molta autorità presso ai suoi, e in tutto il contorno; ma tale era la condizione dei cappuccini, che nulla paresse per loro troppo basso ne troppo elevato. Servire gl' infimi ed esser servito dai potenti, entrare nei palazzi e nei tugurii collo stesso contegno di umiltà e di sicurezza, essere talvolta nella stessa casa un soggetto di passatempo e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, cercare la limosina da per tutto e farla a tutti quelli che la chiedevano al convento; a tutto era avvezzo un cappuccino. Andando per

via, poteva egualmente abbattersi in un principe che gli baciasse riverentementa la punta del cordone, o in una brigata di ragazzacci, che fingendo di essere alle mani fra loro gl'inzaccherassero la barba di fango. La parola frate, in quei tempi era proferita col più grande rispetto, e col più amaro disprezzo: e i cappuccini, forse più d'ogni altro ordine, erano oggetto dei due opposti sentimenti, e provavano le due opposte fortune; perchè non possedendo nulla, portando un abito più stranamente diverso dal comune, facendo più aperta professione di umiliazioni, si esponevano più da vicino alla venerazione ed al vilipendio che queste cose possono attirare dai diversi umori e dal diverso pensare degli uomini .

Partito fra Galdino, » tutte quelle nocil »

sclamò Agnese, » in quest'anno! »

» Mamma, perdonatemi » rispose Lucia; » ma se avessimo fatta una elemosina come » gli altri, fra Galdino avrebbe dovuto gira-» re ancora Dio sa quanto, prima di avere la » bisaccia piena; Dio sa quando sarebbe tor-» nato al convento; e colle ciarle che avreb-» be fatte e sentite, Dio sa se gli sarebbe ri-» masto in mente....»

» Mo, hai pensato bene; e po' poi è tutta » carità che porta sempre buon frutto, disse Agnese, la quale coi suoi difettucci era una buona donna, e si sarebbe, come si dice, sparata per quella unica figlia, in cui aveva riposta tutta la sua compiacenza. In questa giuns e Renzo, ed entrando con la faccia adirata e vergognosa nello stesso tempo, gittò i capponi sur una tavola; e fu questa l'ultima trista vicenda delle povere bestie per quel

giorno.

» Bel parere che mi avete dato! » diss'egli ad Agnese. » Mi avete mandato da un buon » galantuomo, da uno che aiuta veramente i » poverelli! » E tosto raccontò il suo abboccamento col dottore. La donna stupefatta di così trista riuscita, voleva mettersi a dimostrare che il parere però era buono, e che Renzo doveva non aver saputo far le cose a dovere; ma Lucia interruppe quella quistione, annunziando ch'ella sperava di avere trovato un migliore aiuto. Renzo accolse anche questa speranza, come accade a quelli che sono nella sventura e nell' impaccio. » Ma se il » padre, » diss'egli, non ci trova un ripie-» go, lo troverò io in un modo o nell'altro. » Le donne consigliarono la pace e la pazienza e la prudenza. » Domani, disse Lucia, » il » padre Cristoforo verrà sicuramente, e ve-» drete che troverà qualche rimedio di quelli » che noi poveretti non sappiamo nemmeno maginare.

» Lo spero, » disse Renzo; » ma in ogni » caso saprò farmi ragione, o farmela fare. » A questo mondo c'è giustizia finalmente. »

Coi dolorosi colloquii, e colle andate e venute che si sono raccontate, quel giorno era trascorso, e cominciava ad imbrunire.

» Buona sera, » disse tristamente Lucia a

Renzo che non sapeva risolversi d'andarsene. » Buona sera, » rispose egli ancor più tristamente.

» Qualche santo ci aiuterà, » replicò ella. » Usate prudenza, e rassegnatevi .» La madre aggiunse altri consigli dello stesso genere; e lo sposo se ne andò col cuore in tempesta, ripetendo sempre quelle strane parolez » a questo mondo c'è giustizia finalmente! Tanto è vero che un uomo sopraffatto da grandi dolori non sa più quello che si dica. »

## CAPITOLO IV.

Il sole non era ancora tutto apparso sull'orizzonte, quando il padre Cristoforo uscì
del suo convento di Pescarenico, per salire
alla casetta dove era aspettato. È Pescarenico
una terricciuola sulla riva sinistra dell'Adda,
o vogliam dire del lago, pochi passi al di
sotto del ponte: un gruppetto di case, abitate la più parte da pescatori e addobbate qua
e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il
convento era posto, (e la fabbrica ne sussiste
tuttavia) al di fuori, e in faccia all'entrata
della terra, con di mezzo la via che da Lecco
conduce a Bergamo. Il cielo era tutto sereno.
A misura che il sole si alzava dietro il monte, si vedeva la sua luce dalle sommità dei
monti opposti scendere, come spiegandosi

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

rapidamente, giù per le chine e nella valle: un venticello d'autunno, spiccando dai rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere a qualche passo dall'albero. A dritta e a sinistra, nei vigneti sui tralci ancor tesi brillavano le foglie rosseggianti a varie tinte; e le aiuole lavorate di fresco spiccavano brune e distinte fra i campi di stoppie biancastre e luccicanti per la guazza. La scena era lieta; ma ogni figura d'uomo che vi si movesse, contristava lo sguardo ed il pensiero. Ad ogni tratto s'incontravano mendichi laceri e macilenti, o invecchiati nel mestiere, o indotti allora dalla necessità a tender la mano. Passavano cheti a canto al padre Cristoforo, lo guardavano pietosamente, e benchè non avessero nulla a sperare da lui, giacchè un cappuccino non toccava mai moneta, gli facevano un inchino di ringraziamento per la elemosina che avevano ricevuta, e che andavano a cercare al convento. Lo spettacolo dei lavoratori sparsi nei campi aveva non so che di ancor più doloroso. Alcuni andavano gettando le loro sementi, rade, con risparmio e a malincuore, quale chi arrischia cosa che troppo gli preme; altri spingevano la vanga come a stento, e rovesciavano svogliatamente la zolla. La fanciulla scarna, tenendo per la corda al pascolo la vaccherella smunta e stecchita, guardava attentamente, e si chinava-in fretta, a rubare per cibo della famiglia qualche erba, di cui la fame aveva insegnato che gli uomini potevano pur vivere. Queste viste crescevano ad ogni passo la mestizia del frate, il quale camminava già col tristo presentimento in cuore, di andare a sentire una qualche sciagura.

— Ma perchè pigliava egli tanto pensiero di Lucia? È perchè al primo avviso s' era egli mosso così sollecitamente, come ad una chiamata del padre provinciale? È chi era questo padre Cristoforo? — Bisogna soddisfare a tut-

te queste domande.

Il padre Cristoforo da \*\*\* era un uomo più presso ai sessanta che ai cinquant'anni. Il suo capo raso, salvo la piccola striscia di capegli che lo cingeva al mezzo come una corona, secondo il costume cappuccinesco, si alzava di tempo in tempo con un movimento che lasciava trasparire un non so che di altero e d'inquieto, e tosto si abbassava per riflessione di umiltà. La barba grigia e lunga, che gli copriva le guance e il mento faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'astinenza, già da gran pezzo abituale, aveva assai più dato di gravità che tolto di espressione. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina; come due cavalli bizzarri, condotti a mano da un cocchiere, col quale sanno per costume che non si può vincerla, pure danno di tratto in tratto qualche scambietto, che scontano tosto con una buona strappata di morso.

Il padre Cristoforo non era sempre stato così, nè sempre era stato Cristoforo: il suo nome di battesimo era Lodovico. Era egli figliuolo d'un mercante di \*\*\*, (questi asterischi vengono tutti dalla circospezione del mio anonimo) che su gli ultimi anni suoi, trovandosi assai fornito di beni, e con quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico, e s'era dato a vivere da signore.

Nel suo nuovo ozio, cominciò ad entrargli in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva speso in far qualche cosa a questo mondo. Predominato da questa fantasia, studiava egli ogni modo di far dimenticare che era stato mercante: avrebbe voluto poterlo dimenticare egli stesso. Ma il fondaco, le balle, il giornale, il braccio, gli comparivano sempre nella memoria, come l'ombra di Banco a Macbeth, anche fra la pompa delle mense e il sorriso dei parassiti. E non si potrebbe dire la cura che dovevano porre quei poveretti a schifare ogni parola che potesse parere allusiva alla antica condizione del convitante. Un giorno, per raccontarne una sola, un giorno, in sul finire della tavola, nei momenti della più viva e schietta allegria, che non si sarebbe potuto dire chi più godesse, o la brigata di sparecchiare, o il padrone d'avere apparecchiato, andava egli stuzzicando con superiorità amichevole uno di quei commensali, il più onesto mangiatore del mondo. Questi, per corrispondere alla celia, senza la menoma ombra di malizia, proprio col candore d'un bambino, rispose: » eh, io faccio » orecchie da mercante. » Egli stesso fu tosto colpito dal suono della parola che gli era uscita di bocca: guardò con faccia incerta alla` faccia del padrone, che si era annuvolata: l'uno e l'altro avrebbero voluto riprendere quella di prima; ma non era possibile. Gli altri convitati pensavano ognuno da per se al modo di sopire il picciolo scandalo e di fare una diversione, ma pensando, tacevano, ed in quel silenzio lo scandalo era più manifesto. Ognuno scansava d'incontrare gli occhi degli altrif ognuno sentiva che tutti erano occupati del pensiero che tutti volevano dissimulare. La gioia per quel giorno se ne andò; e il povero imprudente, o per parlare con più giustizia, disfortunato, non ricevette più invito. Così il padre di Ludovico passò gli ultimi suoi anni in angustie continue, temendo sempre d'essere schernito, e non riflettendo mai che il vendere non è cosa più ridicola che il comperare, e che quella professione di cui allora si vergognava, l'aveva pure esercitata per tanti auni, in presenza del pubblico, e senza rimorso. Fece educare il figlio nobilmente, secondo la ragione dei tempi, e per quanto gli era concesso dalle leggi e dalle consuetudini; gli diede maestri di lettere e di esercizi cavallereschi; e morì lasciandolo ricco e giovanetto. Ludovico aveva contratte abitudini signorili, e gli adulatori, fra i quali era cresciuto, lo avevano avvezzo ad esser trattato con molto rispetto. Ma quando volle mischiarsi coi principali della sua città, trovò un fare ben diverso da quello a cui era accostumato, e vide che per vivere in loro compagnia, co-

me avrebbe desiderato, gli conveniva fare una nuova scuola di pazienza e di sommissione, star sempre al di sotto, e ingozzarne una ad ogni momento. Un tale modo di vivere non si accordava nè colla educazione, nè colla natura di Ludovico. Si allontanò da essi indispettito. Ma poi ne stava lontano a malincuore; perchè gli pareva che questi veramente avrebbero dovuto essere i suoi compagni; soltanto gli avrebbe voluti più trattabili. Con questo misto d'inclinazione e di odio, non potendo frequentarli famigliarmente, e volendo pure aver che fare con loro in qualche modo, si era dato a competere con loro di sfoggio e di magnificenza, comprandosi così a contanti inimicizie, invidie e ridicolo. La sua indole onesta ad un tempo e violenta, l'aveva poi imbarcato per tempo in altre gare più serie. Sentiva egli un orrore spontaneo e sincero per le angherie e pei soprusi: orrore renduto ancor più vivo in lui dalla qualità delle persone che più ne commettevano alla giornata; che erano appunto coloro ch'egli odiava. Per acchetare, o per esercitare tutte queste passioni in un punto, prendeva egli volentieri le parti d'un debole sopraffatto, s'impegnava a fare stare un soverchiatore, s'intrometteva in una briga, se ne recava addosso un'altra: tanto che a poco a poco venne a costituirsi come un protettore degli oppressi e un vendicatore dei torti. L'impiego era gravoso; e non è da domandare se il povero Ludovico avesse nemici, incontri e pensieri. Oltre la guerra esterna, era egli poi tribolato

Andava egli un giorno per una via della sua città, accompagnato da un antico fattore di bottega, che suo padre aveva trasmutato in maggiordomo, e con due bravi alla coda. Il maggiordomo, di nome Cristoforo, era un uomo di circa cinquant'anni, devoto dalla gioventù al padrone che aveva veduto nascere, e colle paghe e colla liberalità del quale viveva egli, e faceva vivere la moglie ed otto figliuoli. Vide Ludovico spuntar

da lontano un signor tale, arrogante e soperchiatore di professione, col quale egli non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico, e al quale egli rendeva pur di cuore il contraccambio: giacchè è uno dei vantaggi di questo moudo quello di potere odiare ed essere odiati senza conoscersi. Costui, seguito da quattro bravi, si avanzava ritto, ritto, con passo superbo, colla testa alta, colla bocca composta all'alterigia e allo sprezzo. Tutti e due camminavano rasente il niuro; ma Ludovico (notate bene) lo radeva col lato destro: e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto (dove mai si va a cacciare il diritto!) di non istaccarsi dal detto muro per dar passo a chi che fosse; del che allora si faceva gran caso. Il sopravvegnente teneva all'incontro che quel diritto competesse a lui come a nobile, e a Ludovico toccasse di scendere; e ciò in forza d'un' altra consuetudine. Perocchè in questo, come accade in molti altri affari, vigevano due consuetudini opposte, senza che fosse deciso qual delle due fosse la buona; il che dava opportunità di fare una guerra, ogni volta che una testa dura s'abbattesse in un'altra della stessa tempra. Quei due si venivan incontro, entrambi stretti alla muraglia, come due figure di basso rilievo ambulanti . Quando si trovarono muso a muso, il sopravvegnente, squadrando Ludovico a capo alto, col cipiglio imperioso, gli disse in un tuono corrispondente di voce: » ritiratevi a basso. »

» A basso voi, » rispose Ludovico. » La » strada è mia. »

» Coi pari vostri la strada è sempre mia. »

» Sì, se l'arroganza dei pari vostri fosse

» legge per i pari miei. »

I due accompagnamenti erano rimasti fermi, ciascuno dietro il suo capo, guardandosi in cagnesco colle mani alle daghe, preparati alla battaglia. La gente che giungeva nella via, si ritraeva, ponendosi in distanza ad osservare il fatto; e la presenza di quegli spettatori animava sempre più il puntiglio dei contendenti.

» A basso, vile meccanico; o ch'io t'inse-» gno una volta le creanze che son dovute ai » gentiluomini. »

» Voi mentite ch'io sia vile.

» Tu menti ch' io abbia mentito. » Questa risposta era di prammatica. » E se tu fossi cavaliere, come son io, » aggiunse quel signore, » ti vorrei far vedere con la spada e » con la cappa che tu sei il mentitore. »

» È un buon pretesto per dispensarvi dal » sostenere coi fatti l'insolenza delle vostre

» parole.»

Dittate nel fango questo ribaldo, Dis-

se il gentiluomo rivolto ai suoi.

» Vediamo! » disse Ludovico, dando addietro un passo subitamente, e mettendo mano alla spada.

» Temerario! » gridò quell'altro, sfoderando la sua: » io spezzerò questa, quando » sarà macchiata del tuo vil sangue. » 90

Così si avventarono l'uno sull'altro; i servi delle due parti si lanciarono alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era disuguale, e pel numero, e anche perchè Ludovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che ad ucciderlo; ma questi voleva la morte di lui ad ogni modo. Ludovico aveva già rilevata al braccio sinistro una pugnalata d'un bravo, e una scalfittura leggiera in una guancia, e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo, quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questi, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò colla spada. A quella vista, Ludovico, come uscito di se, cacciò la sua nel ventre del provocatore, il quale cadde moribondo, quasi ad un punto col povero Cristoforo. Gli scherani del gentiluomo, vedutolo sul terreno, si diedero alla fuga malconci: quelli di Ludovico, pur tartassati e sfregiati, non v'essendo più cui dare, e non volendo trovarsi impacciati nella gente che già accorreva, se la batterono dall'altra parte: e Ludovico si trovò solo con quei due funesti compagni ai piedi, in mezzo ad una folla.

"">" Com'è andata? — Gli è uno. — Son due. —
"">" Gli ha fatto un occhiello nel ventre. — Chi
"">" è stato ammazzato? — Quel prepotente. —
"">">" Oh santa Maria, che sconquasso! — Chi
"">">" cerca trova. — Un momento le paga tut"">">">" te. — Anch'egli ha finito. — Che colpo! —
"">">">" Vuol essere una faccenda seria. — E quel-

» l'altro disgraziato! - Misericordia! Che » spettacolo! - Salvatelo, salvatelo. - Sta fre-» sco anch'egli. - Vedete come è concio! va » tutto a sangue. — Scappate, pover uomo, » scappate! Non vi lasciate pigliare. » Queste parole, che più di tutte si facevano sentire nel frastuono confuso di quella pressa, esprimevano il voto comune; e col consiglio venne anche l'aiuto. Il fatto era accaduto vicino ad una chiesa di cappuccini, asilo, come ognuno sa, impenetrabile allora ai birri, e a tutto quel complesso di cose e di persone che si chiamava la giustizia. L'uccisore ferito fu quivi condotto o portato dalla folla, quasi fuor di senso; e i frati lo ricevettero dalle mani del popolo, che lo raccomandava a loro, dicendo: » ». è un uomo dabbene che ha freddato un bir-» bone superbo: l'ha fatto per sua difesa: c'è » stato tirato pe'capelli.»

Ludovico non aveva mai prima d'allora versato sangue; e benchè l'omicidio fosse a quei tempi cosa tanto comune che gli orecchi d'ognuno erano avvezzi a sentirlo raccontare e gli occhi a vederlo, pure l'impressione che egli ricevette dal veder l'uomo morto per lui, e l'uomo morto da lui, fu nuova ed indicibile; fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Il cadere del suo nemico, l'alterazione di quei tratti che passavano in un momento dalla minaccia e dal furore all'abbattimento ed alla quiete solenne della morte, fu una vista che cangiò in un punto l'animo dell'uccisore. Strascinato al convento, egli

non sapeva quasi dove fosse, nè che si facesse; e quando fu tornato nella memoria, si trovò in un letto della infermeria, nelle mani del frate chirurgo, (i cappuccini ne avevano ordinariamente uno in ogni convento) che aggiustava faldelle e bende sulle due ferite che egli aveva ricevute nello scontro. Un padre, il cui impiego particolare era di assistere ai moribondi, e che aveva spesso renduto di questi ufizi sulla via, fu chiamato tosto al luogo del combattimento. Tornato pochi minuti dopo, entrò nella infermeria, e fattosi al letto dove Ludovico giaceva, « consolatevi » gli disse: » almeno è morto bene, e mi ha incaricato » di chiedere il vostro perdono, e di portarvi » il suo. « Questa parola fece rinvenire affatto il povero Ludovico, e gli risvegliò più vivamente e più distintamente i sentimenti che erano confusi ed affoliati nel suo animo: dolore dell'amico, sgomento e rimorso del colpo che gli era uscito di mano, e nello stesso tempo una angosciosa compassione dell'uomo ch'egli aveva ucciso. » E l'altro? » domandò egli ansiosamente al frate.

L'altro era spirato, quand'io arrivai. Frattanto gli accessi e i contorni del convento formicolavano di popolo curioso: ma giunta la sbirraglia, fece smaltire la folla, e si pose in agguato a una certa distanza dalle porte; in modo però che nessuno potesse uscirne inosservato. Un fratello del morto, due suoi cugini e un vecchio zio, vennero pure armati da capo a piede, con grande ac-

compagnamento di bravi; e si posero a far la ronda intorno, guardando con piglio e con atti di dispetto minaccioso quei musardi, che non osavano dire: ben gli sta; ma lo avevano acritto sui volti.

Appena Ludovico ebbe potuto raccogliere i suoi pensieri, chiamato un frate confessore lo pregò che cercasse della vedova di Cristoforo, le chiedesse in suo nome perdono dell'esser egli stato la cagione, quantunque ben certo involontaria, di quella desolazione, e nello stesso tempo le desse assicurazione che egli si pigliava la famiglia sopra di se. Riflettendo quindi ai casi suoi sentì rinascere più che mai vivo e serio quel pensiero di farsi frate, che altre volte gli s'era girato per la mente: gli parve che Dio stesso lo avesse messo sulla strada, e datogli un sègno del suo volere facendolo giungere in un convento in quella congiuntura: e il partito fu preso. Fece chiamare il guardiano, e gli espose il suo disegno. Ne ebbe in risposta, che bisognava guardarsì dalle risoluzioni precipitate; ma che s'egli persisteva, non sarebbe rifiutato. Allora egli, fatto venire un notaio, dettò una donazione di tutto ciò che gli rimaneva (che era tuttavia un bel patrimonio) alla famiglia di Cristoforo: una somma alla vedova, come se le costituisse una contraddote, e il resto ai figliuoli.

La risoluzione di Ludovico veniva molto a taglio pei suoi ospiti, che a cagione di lui erano in un bell'intrigo. Rimandarlo dal convento, esporlo quindi alla giustizia, cioè alla

del morto, e dopo mille proteste di rispetto

per l'illustrissima casa, e di desiderio di compiacere ad essa in tutto ciò che fosse fattibile, parlò del pentimento di Ludovico, e della sua risoluzione, facendo garbatamente sentire che la casa poteva esserne contenta; insinuando poi soavemente e con ancor più destro modo che, piacesse o non piacesse, la cosa doveva essere. Il fratello diede in ismanie, che il cappuccino lasciò svaporare, dicendo di tempo in tempo: ȏ un troppo giusto dolore.» Fece intendere che in ogni caso la sua famiglia avrebbe saputo pigliarsi una soddisfazione; e il cappuccino, che che ne pensasse, non disse di no. Finalmente richiese, impose come una condizione, che l'uccisore di suo fratello partirebbe tosto di quella città. Il cappuccino che aveva già deliberato di far così, disse che lo farebbe, lasciando che l'altro credesse, se gli aggradiva, esser questo un atto di ubbidienza: e tutto fu conchiuso. Contenta la famiglia, che si toglieva d'un impegno; contenti i frati, che salvavano un uomo e i loro privilegi, senza farsi alcun nemico; contenti i dilettanti di cavalleria, che vedevano un affare terminarsi lodevolmente; contento il popolo che vedeva uscir d'impaccio un uomo ben voluto, e che nello stesso tempo ammirava una conversione; contento finalmente e più di tutti, in mezzo al dolore, il nostro Ludovico, il quale cominciava una vita di espiazione e di servigio che potesse, se non riparare, pagare almeno il mal fatto, e rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso. Il sospetto che la sua risoluzione fosse attribuita alla paura, lo afflisse un momento; ma tosto si consolò col pensiero che anche quell'ingiusto giudizio sarebbe un castigo per lui, e un mezzo di espiazione. Così a trent'anni si ravvolse nel sacco; e dovendo, secondo l'uso, lasciare il suo nome e prenderne un altro, ne scelse uno che gli richiamasse ad ogni momento ciò ch'egli aveva da

espiare; e si chiamò fra Cristoforo.

Appena compiuta la cerimonia della vestizione, il guardiano gl'intimò che andrebbe a fare il suo noviziato a'\*\*\*, sessanta miglia lontano, e che partirebbe all'indomani. Il novizio si chinò profondamente, e chiese una grazia. » Permettetemi, padre, » diss'egli, «che » prima di partire da questa città, dove ho » sparso il sangue d'un uomo, dove lascio » una famiglia crudelmente offesa, io la ri-» stori almeno dell'affronto, ch'io mostri al-» meno il mio rammarico di non poter risar-» cire il danno, chiedendo scusa al fratello » dell'ucciso, e gli tolga, se Dio il consente, » il rancore dall'animo. » Al guardiano parve che un tal atto, oltre ad esser buono in se, servirebbe a riconciliare sempre più la famiglia col convento; e andò difilato da quel signor fratello, ad esporgli la domanda di fra Cristoforo. A proposta così inaspettata, colui sentì insieme con la maraviglia, un risorgimento di sdegno, misto però di compiacenza. Dopo aver pensato un istante, » venga domani, » diss'egli e indicò l'ora. Il guardiano tornò a portare al novizio la licenza desiderata.

Il gentiluomo s'avvisò tosto che quanto più quella sommissione fosse solenne e clamorosa, tanto più crescerebbe il suo credito presso tutta la parentela e presso il pubblico; e sarebbe (per dirla con una formola di eleganza moderna) una bella pagina nella storia della famiglia. Fece avvertire in fretta tutti i parenti che all'indomani, al mezzogiorno, restassero serviti (così si diceva allora) di venire da lui, a ricevere una soddisfazione comune. Al mezzogiorno, il palazzo brulicava di signori d'ogni età e d'ogni sesso: era un girare, un rimescolarsi di grandi cappe, di alte piume, di durlindane pendenti, un muoversi librato di gorgiere inamidate e crespe, uno strascico intralciato di rabescate zimarre. Le anticamere, il cortile e la strada formicolavano di servi, di paggi, di bravi e di curiosi. Fra Cristoforo vide quell'apparecchio, ne indovinò il motivo, e provò un leggier turbamento; ma dopo un istante disse tra se: - sta bene: l'ho ucciso in pubblico, alla presenza di tanti suoi nemici: quello fu scandalo, questa è riparazione. - Così, con gli occhi a terra, col padre compagno al fianco, passò la porta di quella casa, attraversò il cortile tra una folla che lo squadrava con una curiosità poco cerimoniosa; salì le scale, e di mezzo all'altra folla signorile, che fece ala al suo passaggio, seguito da cento sguardi, giunse alla presenza del padrone di casa, il quale circondato da parenti più prossimi stava ritto nel mezzo della sala, con lo sguardo abbas-

Digitized by Google

sato, e il mento in aria, impugnando con la sinistra mano il pomo della spada e stringendo con la destra il bavero della cappa sul petto.

V'ha talvolta nel volto e nel contegno di un uomo una espressione così immediata, si direbbe quasi una effusione dell'interno animo, che in una folla di spettatori, il giudizio di quell'animo sarà un solo. Il volto e il contegno di fra Cristoforo disser chiaro a tutti gli astanti, ch'egli non s'era fatto frate, nè veniva a quella umiliazione per timore umano: e questo cominciò a conciliargli tutti gli animi. Quando egli vide l'offeso, affrettò il passo, gli si pose ginocchione a'piedi, incrocicchiò le mani sul petto, e chinando la sua testa rasa, disse queste parole: » io sono l'omicida » di suo fratello. Sa Iddio se io vorrei resti-» tuirglielo a costo del mio sangue; ma non » potendo che farle inefficaci e tarde scuse, » la supplico di accettarle per Dio. » Tutti gli occhi erano immobili sul novizio e sul personaggio a cui egli parlava; tutte le orecchie erano tese. Quando fra Cristoforo tacque, si levò per tutta la sala un mormorio di pietà e di rispetto. Il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata, e d'ira compressa, fu turbato da quelle parole, e chinandosi verso l'inginocchiato, « alzatevi » disse con voce alterata. « L'offesa ... il fatto veramente . . . » ma l'abito che portaté... non solo questo, » ma anco per voi ... Si alzi, padre ... Mio » fratello... non lo posso negare... era un » cavaliere . . . era un uomo . . . un po'preci» pitoso... un po'vivo. Ma tutto accade per 
» disposizione di Dio. Non se ne parli più...

» Ma, padre, ella non debbe stare in codesta

» positura. » E presolo per le braccia, lo 
sollevò. Fra Cristoforo, in piedi ma col capo 
chino, rispose: « io posso donque sperare 
» ch'ella mi abbia accordato il suo perdono? 
» E se l'ottengo da lei, da chi non deggio 
» sperarlo? Oh! s'io potessi sentire dalla sua 
» bocca questa parola, perdono! »

» Perdono! » disse il gentiluomo. « Ella » non ne ha più bisogno. Ma pure, poichè » ella lo desidera, certo, certo, io le perdo-

» no di cuore, e tutti...»

» Tutti! tutti! » gridarono ad una voce gli astanti. Il volto del frate si aperse ad una gioia riconoscente, sotto alla quale traspariva però ancora una umile e profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo vinto da quell'aspetto e trasportato dalla commozione generale, gittò le braccia al collo di Cristoforo, e gli diede e ne ricevette il bacio di pace.

Un « bravo! bene! » scoppiò da tutte le parti della sala, tutti si mossero, e si strinsero intorno al frate. Intanto vennero servi con gran copia di rinfreschi. Il gentiluomo si raccostò al nostro Cristoforo, il quale faceva segno di volersi accomiatare, e gli disse: » padre, gradisca qualche cosuccia; mi dia questa prova di amicizia. » E si mise in atto di servirlo prima d'ogni altro; ma egli ritraen-

dosi con un certo modo di resistenza cordiale » queste cose, » disse, » non fanno più per » me; ma tolga il cielo ch'io rifiuti i suoi do-» ni. Io sto per pormi in viaggio: si degni di » farmi portare un pane, perchè io possa di-» re di aver goduta la sua carità, di aver » mangiato ilsuo pane, e ottenuto un segno del » suo perdono. » Il gentiluomo cominosso, ordinò che così si facesse; e venne tosto un maggiordomo in gran gala, portando un pane sur un bacile d'argento, e lo presento al padre, il quale presolo e ringraziato, lo pose nella sua sporta. Chiese quindi licenza, e abbracciato di nuovo il padrone di casa, e tutti quelli che trovandosi più presso a lui poterono impadronirsene un momento, si sviluppò da essi a fatica; ebbe a combattere nelle anticamere per isbrigarsi dai servi, ed anche dai bravi, che gli baciavano il lembo dell'abito, il cordone, il cappuccio; e si trovò nella via portato come in trionfo, ed accompagnato da una folla di popolo fino ad una porta della città, d'onde uscì, cominciando il suo pedestre viaggio verso il luogo del suo noviziato.

Il fratello dell'ucciso e il parentado, che si erano preparati ad assaporare in quel giorno la trista gioia dell'orgoglio, si trovarono invece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza. La brigata si trattenne ancora qualche tempo con una bonarietà e con una cordialità insolita, in ragionamenti ai quali nessuno era preparato, venendo quivi. Invece di soddisfazioni prese, di soprammani

vendicati, d'impegni spuntati, le lodi del novizio, la riconciliazione, la mansuetudine furono i temi della conversazione. E taluno che per la cinquantesima volta avrebbe raccontato come il conte Muzio suo padre aveva saputo in quella famosa congiuntura, fare stare quel marchese Stanislao, che era quel rodomonte che ognuno sa, parlò invece delle penitenze e della pazienza mirabile di un fra Simone, molti anni prima. Sciolta la brigata, il padrone, ancora tutto commosso, riandava tra se con maraviglia ciò che aveva inteso, ciò ch'egli medesimo aveva detto; e borbottava fra i denti: - diavolo d'un frate! (bisogna bene che noi trascriviamo le'sue precise parole) - diavolo d'un frate! se rimaneva ancor li per qualche momento in ginocchio, quasi quasi gli domandava io scusa che egli mi abbia ammazzato il fratello. - La nostra storia nota espressamente che da quel giorno in poi egli fu un po'meno rovinoso e un po'più alla mano.

Il padre Cristoforo camminava con una consolazione quale non aveva provata mai dopo quel giorno terribile, ad espiare il quale tutta la sua vita doveva essere consacrata. Ai novizi era imposto silenzio; ed egli serbava senza stento questa legge, tutto assorto nel pensiero delle fatiche, delle privazioni, e delle umiliazioni che avrebbe durate per iscontare il suo fallo. Fermandosi, all'ora della refezione, presso un benefattore, egli mangiò con una specie di voluttà del pane del perdo-

4

no: ma ne risparmiò un tozzo, e lo ripose nella sporta onde serbarlo come un ricordo

Perpetuo.

Non è nostro disegno di far la storia della sua vita claustrale: diremo soltanto che. adempiendo sempre di gran voglia e con gran cura gli ufici che gli venivano ordinariamente assegnati, di predicare e di assistere ai moribondi, non lasciava mai sfuggire una occasione di esercitare due altri ufici ch'egli si era imposti da se: comporre dissidii e proteggere oppressi. In questo genio entrava, senza che egli se ne. avvedesse, per qualche parte quella sua vecchia abitudine, e un resticciuolo di spiriti guerreschi, che le umiliazioni e le macerazioni non avevano potuto speguere del tutto. Il suo linguaggio era abitualmente piano ed umile; ma quando si trattasse di giustizia o di verità combattuta, si animava in un tratto dell'impeto antico, che misto e modificato da una enfasi solenne venutagli dall'uso del predicare, dava a quel linguaggio un carattere singolare. Tutto il suo contegno, come l'aspetto, annunziava una lunga guerra tra un'indolo subita, risentita, e una volontà opposta, abitualmente vittoriosa, sempre all'erta e diretta da motivi e da ispirazioni superiori. Un suo confratello ed amico, che lo conosceva bene, lo aveva una volta paragonato a quelle parole troppo espressive nella loro forma naturale, che alcuni quantunque costumati nel resto, quando la passione trabocca, pronunziano smozzicate, con qualche lettera mutata, parole che

in quel travisamento fanno però ricordare della

loro energia primitiva.

Se una poverella sconosciuta, nel tristo caso di Lucia, avesse domandato l'aiuto del padre Cristoforo, egli sarebbe accorso immediatamente. Trattandosi poi di Lucia, egli accorse con tanto più di sollecitudine in quanto conosceva ed amnirava l'innocenza di lei, aveva già tremato pei suoi pericoli, e provata una viva indegnazione per la laida persecuzione della quale era divenuta l'oggetto. A tutto ciò si aggiungeva che, avendola egli consigliata per lo migliore di non palesar nulla, e di starsene quieta, temeva ora che il consiglio potesse avere prodotto qualche tristo effetto; e alla sollecitudine di carità, che era in lui come ingenita, si aggiungeva in questo caso quell'angustia scrupolosa che spesso tormenta i bu oni.

Ma frattanto che noi siamo stati a raccontare i fatti del padre Cristoforo, egli è giunto, si è affacciato alla porta; e le donne lasciando il manico dell'aspo che facevano girare e stridere, si sono alzate, dicendo ad una voce: » oh » padre Cristoforo! sia benedetto! »

## CAPITOLO V.

Il qual padre Cristoforo si fermò ritto sulla soglia, e appena ebbe traguardate le donne, dovette accorgersi che i suoi presentimenti non erano fallaci. Onde, con quel tuono d'interrogazione che va incontro ad una trista risposta, levando la barba con un moto leggiero della testa all'indietro, disse: » e bene? » Lucia rispose con uno scoppio di pianto. La madre cominciava a fare scusa dell'avere osato.... ma egli si avanzò, e postosi a sedere sur un deschetto a tre piedi, troncò tutte le scuse, dicendo a Lucia: » quietatevi, povera figliuo-» la. E voi, » disse poi ad Agnese, » conta-» temi che cosa c'è? » Mentre la buona donna faceva alla meglio la sua trista relazione, il frate diventava di mille colori, e quando alzava gli occhi al cielo, quando batteva i piedi. Terminata la storia, si coperse il volto con ambe le mani e sclamò: » o Dio benedetto! » fino a quando....? » Ma senza compiere la frase, rivolto di nuovo alle donne: poverette! » disse: » Dio vi ha visitate. Povera Lu-» cia!»

» Non ci abbandonerà, padre? » disse singhiozzando Lucia.

» Abbandonarvi! » rispose egli . » Gran » Dio! e con che faccia potrei io chiedergli malche cosa per me, quando io vi avessi malche cosa per me, quando io vi avessi malche de vi nesto stato! Voi, che malche de vi nesto stato! Voi nesto s

» pensiamo che si possa fare. »

Così dicendo, appoggiò il gomito sinistro in sul ginocchio, chinò la fronte nella palma, e con la destra strinse la barba e il mento, come per tener ferme ed unite tutte le potenze dell'animo. Ma la più attenta considerazione non serviva che a fargli scorgere più distintamente quanto il caso fosse pressante ed intricato; e quanto scarsi, quanto incerti, e pericolosi i ripieghi. - Incutere vergogna a don Abbondio, e fargli sentire quanto egli manchi dal suo dovere? Vergogna e dovere sono un nulla per lui, quando egli non ha paura. E fargli paura? Che mezzi ho io mai di fargliene una che superi quella ch' egli ha d'una schiop. pettata? Informare di tutto il cardinale arcivescovo, e invocare la sua autorità? Ci vuol tempo: e intanto? e poi? Quand'anche questa infelice innocente fosse moglie, sarebb'egli un freno per quell' uomo ...? Chi sa aqual segno possaegli arrivare? E resistergli? come? Ah! se.potessi, pensava il povero frate, se potessi tirar dalla mia i miei frati di qui, quei di Milano! Ma! non è un affare comune; sarei abbandonato. Costui fa l'amico del convento, si spaocia per partigiano dei cappuccini: e i suoi: scherani non sono essi venuti più d'una volta

a ricoverarsi da noi? Mi troverei solo in ballo; mi buscherei anche del torbido, dell'imbroglione, dell'accattabrighe; e quel che è più, potrei fors' anche, con un tentativo fuor di tempo, peggiorar la condizione di questa poveretta. - Contrappesato il pro e il contro di questo e di quel partito, il migliore gli parve d'affrontare don Rodrigo stesso, tentare di smuoverlo dal suo infame proposito, colle supplicazioni, coi terrori dell'altra vita, di questa anche se fosse possibile. Alla peggio, si potrebbe almeno conoscere per questa via più distintamente quanto colui fosse ostinato nel suo sporco impegno, scoprire qualche cosa di più delle sue intenzioni, e prender consiglio da ciò.

Mentre il frate stava così meditando, Renzo il quale, per tutte le ragioni che ognuno può indovinare, non sapeva star lontano da quella casa, era comparso in su la porta; ma visto il padre assorto, e le donne che facevano cenno di non disturbarlo, si teneva sulla soglia in silenzio. Levando la faccia per comunicare alle donne il suo disegno, il frate s'accorse di lui, e lo salutò in un modo che esprimeva una affezione consueta, resa più intensa dalla pietà.

» Le hanno detto.... padre? » gli domandò Renzo con una voce commossa.

» Pur troppo; e per questo son qui. » Che dice ella di quel birbone...? »

» Che vuoi che io dica di lui? È lontano: » a che gioverebbero le mie parole? Dico a te, » il mio Renzo, che tu confidi in Dio, e che » Dio non ti abbandonerà. »

» Benedette le sue parole! » sclamò il gio-» vane. Ella non è di coloro che danno sem-» pre torto ai poverelli. Ma il signor curato e » quel signor dottore. . . . »

» Non rivangare quello che non può servire ad altro che a crucciarti inutilmente. Io
sono un povero frate; ma ti ripeto quello
che ho detto a queste donne: per quel poco
ch'io sono, non v'abbandonerò. »

» Oh, ella non è come gli amici del mon» do! Disutilacci! Chi avesse creduto alle
» proteste che mi facevano costoro nel buon
» tempo, eh eh! Erano pronti a dare il san» gue per me: mi avrebbero sostenuto contra
» il diavolo. S'io avessi avuto un nemico?....
» bastava ch'io mi lasciassi intendere; e'non
» avrebbe mangiato molto pane. E ora, s'ella
» vedesse come si ritirano....» A questo
punto il parlante, levando gli occhi al volto
del suo ascoltatore, vide che s'era tutto rannuvolato, e si accorse di aver detto una minchioneria. Ma volendo rattopparla, s'andava
intricando e avviluppando: » voleva dire...,
» non intendo mica .... cioè, voleva dire....»

Dio è l'amico dei tribolati che confidano in

» lui? Non sai tu che spiegar le unghie non sa fa pro al debole? E quando pure...» A questo punto, egli afferrò fortemente il braccio di Renzo: il suo aspetto, senza perdere di autorità, si atteggiò di una compunzione solenne, gli occhi si abbassarono, la voce divenne lenta e come sotterranea: » quando puse re il faccia, egli è un terribile pro! Renzo! » vuoi tu confidare in me?....che dico in me, uomiciattolo, fraticello? Vuoi tu considare in Dio? »

» Oh si! » rispose Renzo. » Quegli è il

» Signore da vero. »

» E bene; prometti che non affronterai, » che non provocherai nessuno, che ti lascie-» rai guidare da me. »

» Lo prometto. »

Lucia mise un gran respiro, come se un peso le venisse tolto da dosso: e Agnese disse:

» bravo figliuolo. »

» Sentite, figliuoli, » ripigli ò fra Cristoforo: » io andrò oggi a parlare a quell' uomo. Se » Dio gli tocca il cuore, e da forza alle mie » parole, bene: quando che no, egli ci farà » trovare qualche altro rimedio. Voi intanto, » statevi quieti, ritirati, scansate le ciarle, » non vi mostrate. Questa sera, o domattina » al più tardi, mi rivedrete. » Detto questo, troncò tutti i ringraziamenti e le benedizioni, e parti. S'avviò al convento, giunse a tempo d'andare in coro a salmeggiare, pranzò, e si mise tosto in cammino verso il covile della fiera che aveva tolto ad ammansare.

Il palazzotto di don Rodrigo sorgeva isolato, a somiglianza d'una bicocca, sulla cima d'uno dei promontorii ond'è sparsa e rilevata quella costiera. A questa indicazione l'anonimo aggiunge che il sito (avrebbe fatto meglio a scriverne alla buona il nome) era più in su del paesello degli sposi, discosto da questo forse tre miglia, e quattro dal convento. Appiè de promontorio, dalla parte che guarda all'infuori verso il lago, giaceva un mucchietto di casupole abitate da contadini di don Rodrigo; e quivi era come la picciola capitale del suo picciolo regno. Bastava passarvi per esser chiarito della condizione e dei costumi del paese. Gittando un'occhiata nelle stanze terrene, dove qualche uscio fosse aperto, si vedevano appesi alle muraglie archibugi, zappe, rastrelli, cappelli di paglia, reticelle e taschette da polvere, alla rinfusa. La gente che vi s'incontrava erano fanti tarchiati ed arcigni, con un gran ciusso arrovesciato sul capo e chiuso in una reticella; vecchi che perdute le zanne parevano sempre pronti, chi appena gl'inzigasse, a digrignar le gengive; donne con certe facce maschie e con certe braccia nerborute, buone da venire in aiuto della lingua, alla prima occorrenza: nei sembianti e negli atti dei fanciulli stessi che giuocavano per la via, appariva un non so che di arrischiato e di provocativo.

Fra Cristoforo attraversò il casale, sali per un sentieruolo a chiocciola, e pervenne sur una picciola spianata, dinanzi al palazzotto. La porta era chiusa, segno che il padrone stae

va desinando, e non voleva essere frastornato. Le rade e picciole finestre che guardavano nella via, chiuse da imposte sconnesse e cadenti per vetustà, erano però difese da grosse ferriate, e quelle del piano terreno tanto elevate che un uomo avrebbe appena potuto affacciarvisi salendo sulle spalle d'un altro. Regnava quivi un gran silenzio; e un passeggiero avrebbe potuto credere ch'ella fosse una casa abbandonata, se quattro creature, due vive e due morte, poste in simmetria al di fuori, non avessero dato un indizio di abitanti. Due grandi avoltoi colle ali spalancate, e coi teschi spenzolati, l'uno spennacchiato e mezzo consunto dal tempo, l'altro ancor saldo e pennuto, erano inchiodati ciascuuo sur una imposta del portone: e due bravi, sdraiati ciascuno sur una delle panche poste a diritta e a sinistra, facevano la guardia, aspettando d'essere chiamati a godere i rilievi della tavola del signore. Il padre si fermò ritto, in atto di chi si dispone ad aspettare; ma uno dei bravi si alzò, e gli disse: » padre, padre, venga » pure avanti: qui non si fanno aspettare i cappuccini: noi siamo amici del convento: » ed io vi sono stato in certi momenti che al » di fuori non era troppo buon'aria per me; e » se mi avessero tenuta la porta chiusa, la sa-» rebbe andata male. » Così dicendo battè due colpi del martello. A quel snono risposero tosto di dentro le urla e i guai di mastini e di cagnolini, e pochi momenti dopo giunse borbottando un vecchio servitore; ma veduto il padre, gli fece un grande inchino, acquetò le bestie colle mani e colla voce, introdusse l'ospite in un angusto cortile e richiuse la porta. Scortolo poi iu un salotto, e guardandolo con una certa cera maravigliata e rispettosa, disse: » non è ella... il padre Cristoforo di Pescarenico? »

» Per l'appunto. »

» Ella qui?

» Come vedete, buon nomo.

» Sarà per fare del bene. Del bene, » continuò egli mormorando fra'denti, e rimettendosi in via, » se ne può fare da per tutto. » Scorsi due o tre salotti oscuri, giunsero alla porta della sala del convito. Quivi un gran frastuono confuso di forchette, di coltelli, di bicchieri, di piatti di stagno, e sopra tutto di voci discordi che cercavano a vicenda di soverchiarsi. Il frate voleva ritrarsi, e stava litigando sulla porta col servo, per ottenere di esser lasci ato in qualche canto della casa fin che il pranzo fosse terminato; quando la porta si aperse. Un certo conte Attilio che stava seduto di contro (era un cugino del padrone di casa; ed abbiamo già fatta menzione di lu senza nominarlo) veduta una testa rasa e una tonaca, e accortosi della intenzione modesta del buon frate, » ehi! ehi! » gridò: » non ci scap-» pi, padre riverito: avanti, avanti. » Don Rodrigo, senza indovinar precisamente il soggetto di quella visita, pure, per non so quale presentimento confuso, ne avrebbe fatto senza. Ma poichè lo spensierato d'Attilio aveva

fatta quella gran chiamata, non conveniva a lui di tirarsene indietro; e disse: » venga, pa-» dre, venga.» Questi si avanzò, inchinandosi al padrone, e rispondendo ad ambe mani alle salutazioni dei commensali.

L'uomo onesto in faccia al malvagio, piace generalmente (non dico a tutti) immaginarselo colla fronte alta, con lo sguardo sicuro, col petto rilevato, con lo scilinguagnolo bene sciolto. Nel fatto però, per fargli prendere quella attitudine, si richieggono molte circostauze, le quali è ben rado che si riscontrino insieme. Perciò non vi maravigliate se fra Cristoforo, col buon testimonio della sua coscienza, col sentimento fermissimo della giustizia della causa ch'egli veniva a sostenere, e un sentimento misto d'orrore e di compassione per don Rodrigo, stesse con una cert'aria di peritanza e di sommissione al cospetto di quello stesso don Rodrigo, che era lì seduto a scranna, in casa sua, nel suo regno, circondato di amici, d'omaggi, e degli indizi della sua potenza, con una cera da far morire in bocca a chi che sia una domanda, non che un consiglio, non che una correzione, non che un rimprovero. A destra di lui sedeva quel conte Attilio suo cugino, e se fa bisogno di dirlo, suo collega di libertinaggio e di soverchieria, il quale era venuto da Milano a villeggiare per alcuni giorni con lui. A sinistra, e ad un altro lato della tavola, stava con un gran rispetto, temperato però d'una certa quale sicurezza e d'una certa quale saccenteria, il signor podestà, quegli medesimo al quale, secondo le gride, sarebbe toccato di far giustizia a Renzo Tramaglino, e di applicare a don Rodrigo una di quelle tali pene. Di rincontro al podestà, in atto d'un rispetto il più puro, il più sviscerato, sedeva il nostro dottor Azzecca-garbugli in cappa nera, col naso più rubicondo del solito: rimpetto ai due cugini, due convitati oscuri, dei quali la nostra storia dice sol tanto che non facevano altro che mangiare, inchinare il capo, sorridere ed approvare ogni cosa che d'cesse un commensale, a cui un altro non contraddicesse.

» Da sedere al padre, » disse don Rodrigo. Un servo presentò una scranna, sulla quale si pose il padre Cristoforo facendo qual che scusa al signore dell'essere venuto in ora inopportuna. » Bramerei di parlarle da solo a solo per » un affare d'importanza, » soggiunse egli poi, con voce più sommessa, all'orecchio di don Rodrigo.

» Bene, bene, parleremo; » rispose questi: ma intanto si porti da bere al padre. »

Il padre voleva schermirsi, ma don Rodrigo levando la voce in mezzo al trambusto che era ricominciato; gridava: » no per bacco, no la non mi farà questo torto; non sarà mai » che un cappuccino si parta da questa casa » senza aver gustato del mio vino, nè un cre-» ditore insolente senza avere assaggiato del-22 la legna dei miei boschi. 22 Queste parole furono susseguite da un riso universale, e interruppero un momento la quistione che si

agitava caldamente fra i commensali. Un servo, portando sur un bacile un'ampolla di vino, e un lungo bicchiero a foggia di calice, lo presentò al padre, il quale, non volendo resistere ad un invito tanto pressante dell'uomo che egli aveva tanto bisogno di farsi propizio, non esitò a mescere, e si pose a sorbire lentamento il vino.

» L'autorità del Tasso non serve al suo sassunto, signor podestà riverito; anzi sta contro di lei; » riprese ad urlare il conte Attilio: » perchè quell'uomo erudito, quell'uomo grande, che sapeva a menadito tutte le regole della cavalleria, ha fatto che il messo di Argante prima di esporre la sfida ai cavalieri cristiani, domandi licenza al pio

» Buglione . . . »

» Ma questo » replicava non meno urlando il podestà, » questo è un sopra più, un mero sopra più, un ornamento poetico, » giacchè il messaggiero è di sua natura in» violabile, per diritto delle genti, jure gentium: e senza andar tanto a cercare, lo di» ce anche il proverbio: ambasciator non perta pena. E i proverbi, signor conte, somo la sapienza del genere umano. E non avendo il messaggiero detto nulla in suo » proprio nome, ma solamente presentata la » ssida in iscritto...»

» Ma quando vorrà ella capire che quel » messaggiero era un asino temerario, che non » conosceva le prime...?»

» Con buona licenza delle signorie loro, »

interruppe don Rodrigo, il quale non avrebbe voluto che la quistione andasse troppo oltre: » rimettiamola nel padre Cristoforo, e si » stia alla sua sentenza. »

» Bene, benissimo, » disse il conte Attilio, al quale parve cosa molto garbata il far decidere una quistione di cavalleria da un cappuccino; mentre il podestà più infervorato di cuore nella quistione, s'acchetava a stento, e con una smorfia leggiera che pareva volesse dire: ragazzate.

» Ma, da quel che mi pare d'avere inte-» so, » disse il padre, » non sono cose di cui

» io debba aver cognizione. »

» Solite scuse di modestia di lor padri » disse don Rodrigo: » ma non mi scapperà. » Eh via! sappiamo bene ch'ella non è ve- » nuta al mondo col cappuccio in capo, e che » il mondo lo ha conosciuto. Via, via. Ecco » la quistione. »

» Il fatto è questo, » cominciava a gridare

il conte Attilio.

» Lasciate dir me, che sono neutrale, cugino, » riprese don Rodrigo. » Ecco la sto-» ria. Un cavaliere spagnuolo manda una sii-» da ad un cavalier milanese: il portatore, non » trovando il provocato in casa, consegna il » cartello ad un fratello del cavaliere, il qual » fratello legge la sfida, e in risposta da al-» cune bastonate al portatore. Si tratta...»

» Ben date, ben applicate, » gridò il conte Attilio. » Fu una vera inspirazione. »

» Del demonio, » soggiunse il podestà. »

Battere un ambasciatore! persona sacra!
 Anch'ella, padre, mi dira se questa è azione da cavaliere.

» Signor sì, da cavaliere, gridò il conte:

» e lo lasci dire a me che debbo intendermi

» di ciò che compete a un cavaliere. Oh, se

» fossero stati pugni, sarebbe un'altra facoen
» da; ma il bastone non isporca le mani a

» nessuno. Quello che non posso capire è il

» perchè le premano tanto le spalle d'un ma
» acalzone.

» Chi le ha mai parlato delle spalle, si» gnor conte mio? Ella mi fa dire spropositi
» che non mi sono mai passati per la mente.

» Ho parlato del carattere, e non di spalle,
» io. Parlo sopra tutto delle leggi della caval» leria. Mi dica un po' in grazia, se i feciali
» che gli antichi romani mandavano ad inti» mar le sfide agli altri popoli, domandavano
» licenza di esporre l'ambasciata: e mi trovi
» un po'uno scrittore che faccia menzione
» che un feciale sia mai stato bastonato. »

» Che hanno a far con noi gli oficiali de
si gli antichi romani? gente che andava alla

buona, e che in queste cose era indietro in
dietro. Ma, secondo le leggi della cavalle
ria moderna, che è la vera, dico e sosten
go che un messo il quale ardisce di porre

in mano ad un cavaliere una sfida, senza

avergliene chiesta licenza, è un temerario,

violabile violabilissimo, bastonabile hasto
nabilissimo...»

» Risponda un po' a questo sillogismo. »

» Niente, niente, niente. »

» Ma ascolti, ma ascolti, ma ascolti. Per-» cuotere un disarmato è atto proditorio. » Atqui il messo de quo era senz'arme. » Ergo...»

» Piano, piano, signor podestà. »

» Come, piano? »

» Piano, le dico: che mi vien ella a con-» tare? Atto proditorio è ferire uno colla spa-» da, per di dietro, o dargli una schioppet-» tata nella schiena: e anche per questo ponno » darsi certi casi... ma stiamo nella quistio-» ne. Concedo che questo generalmente pos-» sa chiamarsi atto proditorio; ma appoggiar » quattro bastonate ad un paltoniere! Sa-» rebbe bella che si dovesse dirgli: guarda » che ti bastono: come si direbbe ad un galau-» tuomo: mano alla spada. - Ed ella, signor » dottore riverito, invece di farmi dei sogghi-» gni, per darmi ad intendere che è del mio » parere, perchè non sostiene le mie ragioni » colla sua buona tabella, per aintarmi a far » entrare la ragione in capo a questo signore?»

» Io..... » rispose confusetto il dotto
» re: io godo di questa dotta disputa; e rin
» grazio il bell'accidente che ha dato occa
» sione ad una guerra d'ingegni così grazio
» sa. E poi, a me non compete di dar senten
» za: sua signoria illustrissima ha già dele
» gato un giudice..... qui il padre....»

» È vero; » disse don Rodrigo: » ma co-» me volete che il giudice parli, quando i

» litiganti non vogliono tacere? »

» Ammutolisco, » disse il conte Attilio. Il podestà fece pur cenno che tacerebbe.

» Ah finalmente! » A lei, padre, » disse don Rodrigo con una serietà mezzo beffards .

» Ho già fatte le mie scuse col dire che » non me ne intendo, » rispose fra Cristoforo, rendendo il bicchiere ad un servo.

» Scuse magre: » gridarono i due cugini:

» vogliamo la sentenza. »

Deand'e cost, Driprese il frate, Dil » mio debole parere sarebbe che non vi fos-» sero nè sfide, nè portatori, nè bastonate.»

I commensali si guardarono l'un l'altro

maravigliati.

» Oh questa è grossa! » disse il conte Attilio. » Mi perdoni, padre, ma la è gros-» sa. Si vede che ella non conosce il monա do. ա

» Egli? » disse don Rodrigo. » Ah! ah! » lo conosce, cugino, quanto voi: non è ve-» ro, padce? Dica, dica se non ha fatta la

w sua carovana? w.

Invece di rispondere a questa benevola interpellazione, il padre disse una parolina in segreto a se medesimo: - queste vengono a te; ma ricordati, frate, che non sei qui per se, e tutto ciò che tocca te solo, non entra nel conto. -

» Sarà, » disse il cugino: ma il padre... » come si chiama il padre? »

» Padre Cristoforo » rispose più d' uno.

» Ma, padre Cristoforo, padron mio co-

» lendissimo, con queste sue massime, ella » vorrebbe mandare il mondo sossopra. Sen-» za sfide! Senza bastonate! Addio il punto » d'onore: impunità per tutti i mascalzoni. » Per buona sorte, che il supposto è impossi-» bile. »

» Alto, dottore, » scappò su don Rodrigo, che voleva sempre più divertire la disputa dai due primi contendenti, « alto, a voi, che » per dar ragione a tutti siete un uomo. Ve-» diamo un po' come farete per dar ragione » in questo al padre Cristoforo. »

» In verità, » rispose il dottore, tenendo brandita in aria la forchetta, e rivolgendosi al padre, » in verità io non so intendere come il padre Cristoforo, il quale è insieme il perfetto religioso e l'uomo di mondo, non abbia posto mente che la sua sentenza, buona, ottima e di giusto peso sul pulpito, non vale niente, sia detto col dovuto rispetto, in una disputa cavalleresca. Ma il padre sa meglio di me che ogni cosa è buona a suo luogo; ed io credo che questa volta abbia voluto cavarsi con una celia dall'impiccio di proferire una sentenza. »

Che si poteva mai rispondere a ragionamenti dedotti da una sapienza così antica, e sempre nuova? Niente: e così fece il nostro frate.

Ma don Rodrigo, per voler troncare quella questione, ne venne a suscitare un'altra. » A proposito, » diss'egli, » ho inteso che a » Milano correvano voci di accomodamento.»

Il lettore sa che in quell' anno si combatteva per la successione al ducato di Mantova, del quale, alla morte di Vincenzo Gonzaga, che non aveva lasciata prole maschile, era entrato in possesso il duca di Nevers suo parente più prossimo. Luigi XIII, ossia il cardinale di Richelieu, voleva sostenerlo, perchè suo ben affetto e naturalizzato francese: Filippo IV, ossia il conte d'Olivares, comunemente chiamato il conte duca, non ve lo voleva, e per le stesse ragioni gli aveva mosso guerra. Siccome poi quel ducato era feudo dell'impero, così le due parti s'adopravano con pratiche, con istanze, con minacce presso l'imperator Ferdinando II, la prima perchè accordasse l'investitura al nuovo duca, la seconda perchè gliela negasse, anzi aiutasse a cacciarlo da quello stato.

» Ñon son lontano dal credere, » disse il conte Attilio, » che le cose si possano aggiusta-

» re. Ho certi argomenti....»

» Non creda, signor conte, non creda, » interruppe il podestà. » Io, in questo cantoncello, posso saperle le cose; perchè il simpor castellano spagnuolo, che per sua degnazione mi vuole un po' di bene, e per sesser figliuolo d'un creato del conte duca è informato d'ogni cosa....»

De dico che a me occorre ogni giorno di parlare in Milano con altri personaggi; e so di buon luogo che il papa, interessatissimo, com'è per la pace, ha fatto pro-

» posizioni.....

Così debb' essere, la cosa è in regola, sua santità fa il suo dovere; un papa dee metter sempre bene tra i principi cristiani; ma il conte duca ha la sua politica, e... »

» E, e, e; sa ella, signor mio, come la pensi l'imperatore in questo momento? Crede ella che non ci sia altro che Mantova a questo mondo? Le cose da provvedersi son molte, signor mio. Sa ella, per esempio, fino a che segno l'imperatore possa fiscipe di Valdistano o di Vallistai, come che lo chiamino, e se....»

» Il nome legittimo in lingua alemanna,» interruppe ancora il podestà, » è Vaglien» steino, come l'ho inteso proferire più volte
» dal nostro signor castellano spagnuolo. Ma

» stia purdi buon animo, che .... »

» Vuol ella insegnarmi,..? » insorgeva il conte, ma don Rodrigo gli disse col ginocchio che per amor suo cessasse dal contradire. Quegli tacque, e il podestà, comeun naviglio disimpacciato da una secca, continuò a vele gonfie il corso della sua eloquenza. » Va-» gliensteino mi dà poco fastidio: perchè il » conte duca ha l'occhio a tutto, e da per » tutto; e se Vagliensteino vorrà fare il bel-» l'umore, saprà ben'egli farlo andar diritto, » colle buone o colle cattive. Ha l'occhio da » per tutto, dico, e le mani lunghe; e se ha » fisso il chiodo, come lo ha fisso, e giusta-» mente, da quel gran politico ch'egli è, che » il signor duca di Nivers non metta le radici Tom. I.

» in Mantova, il signor duca di Nivers non ve » le metterà; e il signor cardinale di Riciliù. » farà un buco nell'acqua. Mi fa pur ridere » quel caro signor cardinale a voler cozzare » con un conte duca, con un Olivares. Dico » il vero che vorrei rinascere di qui a dugen-» t'anni, per sentire che cosa diranno i poste-» ri di questa bella pretensione. Ci vuol altro » che invidia; testa vuol essere: e teste come » la testa d'un conte duca ce n'è una sola al » mondo. Il conte duca, signori miei, » proseguiva il podestà, sempre col vento in poppa, e un po' maravigliato anch' egli di non incontrar mai uno scoglio » il conte duca è una vol-» pe vecchia, parlando col dovuto rispetto, » che farebbe perder la traccia a chi che sia: » e quando accenna a destra, si può esser si-» curo che batterà a siniatra: ond'è che nessu-» no può mai vantarsi di conoscere i suoi di-» segni; e quegli stessi che debbono metterli » in esecuzione, quegli stessi che scrivono i di-» spacci, non ne capiscono niente. Io posso « parlare con qualche cognizione di causa; » perchè quel brav'uomo del signor castellano » si degna di trattenersi meco con qualche con-» fidenza. Il conte duca, viceversa, sa appun-» tino che cosa bolle in pentola di tutte le al-» tre corti; e tutti que'politiconi, che ve n'ha » di dritti assai, non si può negare, hanno » appena immaginato un disegno, che il con-» te duca te lo ha già indovinato, con quella » sua testa, con quelle sue strade coperte, con » quei suoi fili tesi da per tutto. Quel pover» nomo del cardinale di Riciliù tenta di » qua, fiuta di là, suda, s'ingegna: che è? » quando è riuscito a scavare una mina, tro-» va la contrammina già bell'e fatta dal conte » duca....»

Sa il cielo quando il podestà avrebbe preso terra: ma don Rodrigo, stimolato anche dalle smorfie del cugino, accennò ad un servo che recasse un certo fiasco.

» Signor podestà, » disse don Rodrigo, » e signori miei; un brindisi al conte duca, e » mi sapranno poi dire se il vino sia degno del » personaggio. » Il podestà rispose con un inchino, nel quale traspariva un sentimento di riconoscenza particolare, perchè tutto ciò che si faceva o si diceva in onore del conte duca, egli lo riteneva in parte come fatto per se.

« Viva mill'anni don Gaspero Guzman, » conte d'Olivares, duca di san Lucar, gran » privato del re don Filippo il grande, nostro » signore! » sclamò egli, innalzando il bic-

» chiere.

Privato, chi nol sapesse, era il termine in uso a quel tempo per significare il favorito di un principe.

» Viva mill' anni! » risposero tutti.

» Servite il padre, » disse don Rodrigo.

» Mi perdoni, » rispose quegli: » ma ho » già fatto un disordine, e non potrei....»

» Come! » disse don Rodrigo: si tratta » d'un brindisi al conte duca. Vuol danque » far credere ch'ella tenga dai navarrini? »

Così dicevano ai partigiani de'francesi: e

la parola era nata probabilmente nel tempo che al re di Navarra Enrico IV si contendeva la successione al trono di Francia, e veniva anch' egli da'suoi avversari chiamato il navarrese.

A tale scongiuro, convenne bere. Tutti i commensali proruppero in lodi del vino; fuor che il dottore, il quale col sollevar del capo, coll'intendere degli occhi, col serrar delle labbra, diceva, tacendo, più d'ogni altro.

» Che ve ne pare eh, dottore? » domandò

don Rodrigo.

Tirato fuori dal bicchiere un naso più vermiglio e più lucente di quello, il dottore rispose, battendo con enfasi ogni sillaba: » disco, proferisco, e sentenzio che questo è l'Olise vares dei vini: censui, et in eam ivi sensi tentiam che un liquor simile non si trova in tutti i ventidue regni del re nostro signore, che Dio guardi: dichiaro e diffinisco che i pranzi dell'illustrissimo signor don Rodigo vincono le cene di Eliogabalo; e che la carestia è bandita e confinata in perpetuo da questo palazzo, dove regna e siede la splendidezza. »

Ben detto! ben diffinito! » gridarono in coro i commensali: ma quella parola, carestia, ch'egli aveva gittata a caso, rivolse in un punto tutte le menti a quel tristo soggetto; e tutti parlarono della carestia. Qui andavano d'accordo, almeno nel principale; ma il fracasso era forse più grande che se vi fosse stato disparere. Tutti parlavano in una volta. » Non

» c'è carestia, » diceva uno: » sono gli am-» massatori che...»

» E i fornai, » diceva un altro, » che nascondono il grano. Impiccarli. »

s Si bene, impiccarli, senza misericor-

» dia. »

» Dei buoni processi, » gridava il podestà. Che processi? » gridava più forte il conte Attilio: » giustizia sommaria. Pigliarne tre o » quattro o cinque o sei, di quelli che per la » voce pubblica son conosciuti come i più ric-» chi e i più cani, e impiccarli. »

» Esempi! esempi! senza esempi non si

» fa nulla. »

» Impiccarli! impiccarli e scaturirà grano

» da tutte le parti. »

Chi, passando per una fiera, s'è trovato a godere l'armonia che fa una brigata di cantambanchi, quando, tra una sonata e l'altra, ognuno accorda il suo strumento, facendolo stridere quanto più può, affine di sentirlo distintamente in mezzo al romore degli altri, s'immagini che tale fosse la consonanza di quei se si può dire, discorsi. Si andava intanto mescendo e rimescendo di quel tal vino; e le lodi di esso venivano, com'era giusto, frammischiate alle sentenze di giurisprudenza economica, cosicchè le parole che si udivano più sonore e più frequenti erano: ambrosia, e impiccarli.

Don Rodrigo intanto adocchiava di tempo in tempo il frate: e lo vedeva sempre lì fermo, senza dar segno d'impazienza nè di pressa, senza fare atto che tendesse a ricordare ch'egli stava quivi aspettando; ma in aria di non volersi partire prima d'essere stato ascoltato. Lo avrebbe egli mandato a spasso volentieri, e fatto senza quel colloquio; ma congedare un cappucino, senza avergli dato udienza, non era secondo le regole della sua politica. Poichè la se ccaggine non si poteva scansare, si risolse d'affrontarla tosto, e di liberarsene; si levò di tavola, e seco tutta la rubiconda brigata, senza interrompere il gridìo. Egli, chiesta licenza agli ospiti, si avvicinò in atto contegnoso al frate che si era tosto alzato con gli altri; gli disse: » ai suoi ordini, padre, « e lo condusse seco in un'altra sala.

## CAPITOLO VI.

n che posso obbedirla? » disse don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della sala. Il tuono delle parole era tale; ma il modo con cui erano proferite, voleva dire chiaramente: bada a cui tu stai dinanzi, pesa le tue parole, e sbrigati.

Per dare animo al nostro fra Cristoforo non v'era mezzo più sicuro e più spedito che apostrofarlo con piglio arrogante. Egli che stava sospeso, cercando le parole, e facendo scorrere fra le dita le pallottoline del rosario che teneva a cintola, come se in qualcuna di quelle sperasse di trovare il suo esordio, a quel contegno di don Rodrigo, si senti tosto venire su le labbra più cose da dire che non facesse mestieri. Ma pensando tosto quanto importasse di non guastare i fatti suoi o, ciò che era assai più, i fatti altrui, corresse e temperò le frasi che gli si erano presentate alla mente, e disse con guardinga umiltà: » vengo a pro-» porle un atto di giustizia, a supplicarla » d'una carità. Certi uomini di mal affare » hanno messo innanzi il nome di vossignovia » illustrissima, per far paura ad un povero » curato e stornarlo dal compire il suo dove-» re, e per sopraffare due innocenti. Ella può » con una parola confondere coloro, rimetter » tutto nell'ordine, e sollevare quelli a cui è p fatto così gran torto. Lo può; e potendolo ... » la coscienza, l'onore ... »

» Ella mi parlera della mia coscienza, » quand'io crederò di chiederlene consiglio. » Quanto al mio onore ella ha da sapere che » il custode ne sono io, ed io solo; e che » chiunque ardisce ingerirsi a divider con » me questa cura, io lo riguardo come il te-» merario che l'offende. »

Fra Cristoforo avvertito da queste parole, che quel signore cercava di tirare al peggio le sue, per volgere il discorso in contesa, e non gli dar luogo di venire alle strette, s'impegnò tanto più alla sofferenza, risolvette di mandar giù qualunque cosa piacesse all'altro di dire, e rispose tosto con un tuon sommesso: » se » ho detto cosa che le dispiaccia, certo, ciò » è accaduto contra ogni mia intenzione. Mi

» corregga pure, mi riprenda se non so par» lare come si conviene; ma si degni ascol» tarmi. Per amor del cielo, per quel Dio
» al cui cospetto tutti dobbiamo compari» re...» e così dicendo, aveva preso fra
mano e poneva dinanzi agli occhi del suo accigliato ascoltatore il teschietto di legno appeso al suo rosario, » non si ostini a negare
» una giustizia così facile, e così dovuta a
» dei poverelli. Pensi che Dio ha gli occhi
» sempre sopra di loro, e che le loro impre» cazioni sono ascoltate lassù. L'innocenza è
» potente al suo...»

» Eh padre! » interruppe bruscamente don Rodrigo: » il rispetto che io porto al suo » abito è grande: ma se qualche cosa potesse » farmelo dimenticare, sarebbe il vederlo in-» dosso ad uno che ardisse di venire a farmi

» la spia in casa. »

Questa parola fece salire una fiamma sulle guance del frate: ma col sembiante di chi inghiotte un'amarissima medicina, egli riprese: » ella non crede che un tal titolo mi si » convenga. Ella sente in cuor suo che l'atto » ch'io faccio ora qui, non è nè vile nè spregevole. Mi ascolti, signor don Rodrigo; e » faccia il cielo, che non venga un giorno in » cui si penta di non avermi ascoltato. Non » voglia ripor la sua gloria.... qual gloria, » signor don Rodrigo! qual gloria dinanzi » agli uomini! E dinanzi a Dio! Ella può » molto quaggiù; ma...»

» Sa ella, » disse, interrompendo con

istizza ma non senza qualche raccapriccio, don Rodrigo, » sa ella che quando mi viene » il ghiribizzo di sentire una predica, so bemissimo andare in chiesa, come fanno gli » altri? Ma in casa mia! Oh! » e continuò con sorriso forzato di scherno: » ella mi tratta per » da più ch'io non sono. Il predicatore in » casa! Non l'hanno che i principi. »

» E quel Dio che domanda conto ai principi della parola che fa loro intendere nelle loro reggie, quel Dio che le fa ora un
tratto di misericordia mandando un suo ministro, indegno e miserabile, ma un suo ministro, a pregare per una innocente...»

» In somma, padre, » disse don Rodrigo, facendo atto di partire, » io non so quello, » ch'ella si voglia dire: non capisco altro se » non che vi debb'essere qualche fanciulla » che le preme assai. Vada a fare le sue confidenze a chi le piace; e non si prenda la sicuratà d'infastidire più a lungo un gentiluomo. »

Al muoversi di don Rodrigo, il frate s'era mosso, glisi era posto riverentemente dinanzi, e levate le mani come per supplicare e per trattenerlo ad un punto, rispose ancora: » la mi preme, è vero, ma non più di lei; sono due anime che entrambe mi premono più del mio sangue. Don Rodrigo! io non posso fare altro per lei che pregar Dio; ma lo farò ben di cuore. Non mi dica di no: non voglia tenere nell'angoscia e nel terrore una poverella innocente. Una parola di lei può far tutto. »

Digitized by Google

» E bene, » disse don Rodrigo, » giac-» chè ella crede che io possa far molto per » questa persona; giacchè questa persona le » sta tanto a cuore...

» E beue? » riprese ansiosamente il padre Cristoforo, al quale l'atto e il contegno di don Rodrigo non permettevano di abbandonarsi alla speranza che parevano annunziare quelle parole.

De bene, la consigli di venirsi a mettere sotto la mia protezione. Non le mancherà più nulla, e nessuno ardirà inquietarla, o

no ch' io non son cavaliere.

A proposta siffatta, l'indegnazione del frate compressa a stento fino allora, traboccò. Tutti quei bei proponimenti di prudenza e di pazienza svanirono: l'uomo vecchio si trovò d'accordo col nuovo; e in quei casi fra Cristoforo valeva veramente per due. » La » vostra protezione! » sclamò egli, dando indietro due passi, appoggiandosi fieramente sul piede destro, mettendo la destra sull'anca, levando la sinistra coll'indice teso verso don Rodrigo, e piantandogli in faccia due occhi infiammati: » la vostra protezione! Bene » sta che abbiate parlato così, che abbiate » fatta a me una tale proposta. Avete colma » la misura; e non vi temo più. »

» Come parli, frate? »

» Parlo come si parla a chi è abbandona-» to da Dio, e non può più far paura.»

» La vostra protezione! Io sapeva bene » che quella innocente è sotto la protezione » di Dio; ma voi, voi me lo fate sentire ora
» con tanta certezza che non ho più bisogno
» di riguardi a parlarvene. Lucia, dico; vedete come io pronunzio questo nome colla
» fronte alta, e cogli occhi immobili. »

» Come! in questa casa . . . ? »

» Ho compassione di questa casa: la maledizione le è sopra sospesa. State a vedere che la giustizia di Dio avrà rispetto a
quattro pietre, e a quattro scherani. Avete
creduto che Dio abbia fatta una creatura a
sua immagine per darvi il diletto di tormentarla! Voi avete creduto che Dio non
saprebbe difenderla! Voi avete sprezzato il
suo avviso! Vi siete giudicato. Il cuore di
Faraone era indurato quanto il vostro, e Dio
ha saputo spezzarlo. Lucia è sicura da voi:
ve lo dico io povero frate: e quanto a voi,
sentite bene quello che io vi prometto. Verrà un giorno...»

Don Rodrigo era fin allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia attonito, non trovando parole; ma quando senti intonare una predizione, un lontano e misterioso spavento s'aggiunse alla stizza. Afferrò rapidamente per aria quella mano minacciosa, e levando la voce per troncar quella dell'infausto profeta, grido: » levamiti dinanzi, villano temerario,

» poltrone incappucciato. »

Queste parole così precise, acquietarono in un momento il padre Cristoforo. All' idea di strapazzo e di villania era nella sua mente così bene e da tanto tempo assodata l'idea di sofferenza e di silenzio, che a quel complimento gli cadde ogni spirito d'ira e di entusiasmo, e non gli restò altra risoluzione che di udire tranquillamente ciò che a don Rodrigo piacesse di aggiungere. Onde, ritirata placidamente la mano dagli artigli del gentiluomo, abbassò il capo e rimase immobile, come al cader del vento, nel forte della burrasca, un'antica pianta ricompone naturalmente i suoi rami, e riceve la gragnuola come la manda il cielo.

» Villan rifatto! » prosegui don Rodrigo, » tu tratti da par tuo. Ma ringrazia il saio » che ti copre codeste spalle di paltoniere, » e ti salva dalle carezze che si fanno ai pari » tuoi, per insegnar loro a parlare. Esci » colle tue gambe, per questa volta, e la ve-» dremo. »

Così dicendo, additò con impero sprezzante una porta opposta a quella per cui erano entrati; il padre Cristoforo chinò il capo, ed uscì, lasciando don Rodrigo a misurare a

passi concitati il campo di battaglia.

Quando il frate ebbe serrato l'uscio dietro a se, vide nell'altra stanza dove entrava, un uomo tirar pian piano lunghesso la parete, come per non esser veduto dalla stanza del colloquio; e riconobbe il vecchio servitore che era venuto a riceverlo alla porta della strada. Stava costui in quella casa da quarant'anni, cioè fin da prima che don Rodrigo nascesse; entratovi ai servigi del padre, il quale era stato un tutt'altr'uomo. Lui

morto, il nuovo padrone dando lo sfratto a tutta la famiglia e facendo nuova brigata. aveva però ritenuto quel servo, e perchè già vecchio, e perchè sebbene d'ingegno e di costume diverso interamente dal suo, ricomperava però questo difetto con due qualità: un alto concetto della dignità della casa, e una grande pratica del cerimoniale, di cui conosceva meglio di ogni altro le più antiche tradizioni e i più minuti particolari. In faccia al signore, il povero vecchio non si sarebbe mai arrischiato di accennare, non che di esprimere la sua disapprovazione di ciò che vedeva tutto il giorno; appena ne faceva qualche esclamazione, qualche rimprovero fra i denti ai suoi colleghi di servizio; i quali se ne divertivano, e lo mettevano anzi talvolta sul discorso, provocandolo a fare una predica o a ricantare le lodi dell'antico modo di vivere in quella casa. Le sue censure non venivano agli orecchi del padrone che accompagnate dal racconto delle baie che se n'erano fatte; dimodochè riuscivano anche per lui un soggetto di scherno senza sentimento. Nei giorni poi d'invito e di ricevimento, il vecchio diventava un personaggio serio e d'importanza.

Il padre Cristoforo lo guardò passando, lo salutò, e seguitava la sua strada; ma il vecchio se gli fece accosto misteriosamente, si pose l'indice sulla bocca, e poi coll'indice stesso gli fece un cenno d'invito ad entrare seco Jui in un andito oscuro. Trattolo quivi, gli

disse sotto voce: » padre, ho inteso tutto, e » ho bisogno di parlarle.»

» Dite su tosto, buon uomo. »

» Qui no: guai se il padrone s'avvede.., » Ma io potrò saper molte cose; e vedrò di » venir domani al convento.»

» C' è qualche disegno? »

» Qualche cosa nell'aria c'è di sicuro: » già me ne son potuto accorgere. Ma ora » starò sull'avviso, e saprò tutto. Lasci fare » a me. Mi tocca di vedere e di sentir co-» se... cose di fuoco! Sono in una casa...! » Ma io vorrei salvare l'anima mia.»

» Dio vi benedica! » e proferendo sommessamente queste parole, il frate pose la mano sul capo del servo, che quantunque più vecchio di lui, gli stava curvo dinanzi nell'attitudine d'un figliuolo. » Dio vi ricompenserà, » proseguì il frate: » non mancate di venir » domani. »

» Verrò, » rispose il servo: ma ella vada » tosto e... per amor del cielo... non mi » tradisca. » Così dicendo, e guatando intorno, egli usci per l'altro capo dell' andito in un salotto, che metteva al cortile; e veduto il campo libero, chiamò fuori il buon frate, il volto del quale rispose a quell'ultima parola più chiaro che non avrebbe potuto fare qualunque protesta. Il servo gli additò l'uscita, ed egli senza fare altro motto, partì.

Quel servo era stato ad origliare all'uscio del suo padrone: aveva egli fatto bene? E fra Cristoforo faceva bene a lodarnelo? Secondo le regole più comuni e più acconsentite, la è cosa molto disonesta; ma quel caso non poteva riguardarsi come una eccezione? E v'ha egli delle eccezioni alle regole più acconsentite?

Sono quistioni che il lettore risolverà da se, se ne ha voglia. Noi non intendiamo di dar giudizi: ci basta di aver dei fatti da raccontare.

Uscito nella via, e volte le spalle a quella caverna, fra Cristoforo respirò più liberamente, e si affrettò giù per la discesa tutto infocato in volto, commosso e rimescolato, come ognuno può immaginarsi, per quel che aveva inteso, e per quel che aveva detto. Ma quella proferta così inaspettata del servo era stata un gran cordiale per lui: gli pareva che il cielo gli avesse dato un segno visibile della sua protezione. - Ecco un filo, pensava egli, un filo che la provvidenza mi mette nelle mani. E in quella casa medesima! E senza che io sognassi pure di cercarlo! - Così ruminando, levò gli occhi verso l'occidente, vide il sole inclinato che già già toccava la cima del monte, e pensò che ben poco rimaneva del giorno. Allora, benchè sentisse le ossa gravi e fiaccate dai vari strapazzi di quella giornata, pure studiò di più il passo, per poter riportare un avviso, qualch'ei fosse, ai suoi protetti, e arrivar poi al convento prima di notte: che era una delle leggi più assolute, e più severamente mantenute dal codice cappuccinesco.

Intanto nella casetta di Lucia erano stati messi in campo e ventilati disegni dei quali ci conviene informare il lettore. Dopo la partenza del frate, i tre rimasti erano stati qualche tempo in silenzio; Lucia ammanendo tristamente il desinare; Renzo in fra due, movendosi ad ogni istante per togliersi dallo spettacolo di lei così accorata, e non sapendo staccarsi; Agnese tutta intenta in apparenza all'aspo che faceva girare. Ma nel vero ella stava maturando una pensata; e quando le parve matura, ruppe il silenzio in questi termini:

» Sentite, figliuoli! Se volete aver cuore, e » destrezza, quanto fa mestieri, se vi fidate » di vostra madre, » quel vostra fece trasalire Lucia, » io m' impegno a cavarvi di questo » impiccio, meglio forse e più presto del pa-» dre Cristoforo, quantunque egli sia quel-» l' uomo ch' egli è. » Lucia ristette e la guardò con un volto che esprimeva più maraviglia che fiducia in una promessa tanto magnifica: e Renzo disse subitamente: » cuore? » destrezza? dite, dite quel che si può fare. »

» Non è egli vero, » proseguì Agnese » che » se voi foste maritati, sarebbe già un bel-» l'innanzi? E che a tutto il resto si trove-

» rebbe più facilmente ripiego? »

» C'è dubbio? » disse Renzo: » maritaté » che fossimo... Tutto il mondo è paese; e a » due passi di qui su quel di Bergamo, chi » lavora seta, è ricevuto a braccia aperte. Sapete quante volte Bortolo mio cugino mi ha » fatto sollecitare d'andarvi a star con lui, » che farei fortuna, come ha fatto egli: e se

» non gli ho mai dato retta, gli è... che » serve? perchè il mio cuore era qui. Mari-» tati, si va tutti insieme, si fa casa colà, si » vive in santa pace, fuor dell'unghie di questo ribaldo, lontano dalla tentazione di far » uno sproposito. N'è vero, Lucia?»

» Sì, » disse Lucia » ma come...! »

» Come ho detto io, » ripigliò Agnese: » Cuore e lestezza; e la cosa è facile. »

» Facile? » dissero ad una quei due, per

cui la cosa era divenuta tanto stranamente e dolorosamente difficile.

⇒ Facile, a saperla fare, » replicò Agnese. » Ascoltatem i bene, che vedrò di farvela in-» tendere. Io ho udito dire da gente che sa, » e anzi ne ho veduto io un caso, che per » fare un matrimonio, ci vuole bensì il cu-» rato, ma non è necessario che voglia; basta » che ci sia. »

20 Come sta questa faccenda? 20 domando Renzo.

» Ascoltate e sentirete. Bisogna aver due » testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va » dal parroco: il punto sta di chiapparlo al-» l'improvvista, che non abbia tempo di scap-» pare. L'uomo dice: signor curato, questa è mia moglie; la donna dice: signor curato, » questo è mio marito. Bisogna che il curato » senta, che i testimoni sentano; e il matri-» monjo è bell'e fatto, sacrosanto come se » l'avesse fatto il papa. Quando le parole son » dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo; tutto è niente, siete marito e
 moglie.

» Possibile! » sclamò Lucia.

Dome! Disse Agnese: Distate a vedere che in trent'anui che sono stata al mondo prima di voi altri, io non avrò imparato niente. La cosa è tal quale io ve la dico: per segno tale che una mia amica che vole va torre uno contra la volontà dei parenti, facendo a quel modo, ottenne l'intento. Il curato, che ne aveva sospetto, stava all'erta; ma i due diavoli seppero far così pulito, che lo arrivarono in un punto giusto; dissero le parole, furono marito e moglie: benchè la poveretta se ne penti poi in capo di tre giorni. Di

La cosa stava di fatto come Agnese l'aveva rappresentata: le nozze contratte a quel modo erano in allora, e furono fino ai nostri giorni tenute per valide. Siccome però non ricorreva ad un tale espediente se non chi avesse trovato ostacolo o rifiuto nella via ordinaria, così i parrochi ponevano gran cura a scansare quella cooperazione forzata; e quando un d'essi venisse pure sorpreso da una di quelle coppie accompagnata da testimoni, tentava ogni via di scapolarsene, come Proteo dalle mani di coloro che volevano farlo vaticinare per forza.

» Se fosse vero, Lucia! » disse Renzo, adocchiandola con una cera di aspettazione supplichevole.

» Come! se fosse vero! » ripigliò Agnese.

» Anche voi credete ch'io dica fandonie. Io » mi affanno per voi, e non sono creduta: be-» ne bene; cavatevi d'impaccio come potete: » io me ne lavo le mani. »

» Ah no! non ci abbandonate,» disse Renzo. » Parlo così, perchè la cosa mi par troppo » bella. Sono nelle vostre mani; vi considero » come se mi foste la madre da vero. »

Queste parole fecero svanire il cruccio istantaneo d'Agnese, e dimenticare un proponimento, che per verità non era stato che di

parole.

» Ma perchè dunque, mamma, » disse con quel suo contegno sommesso Lucia, » per-» chè questa cosa non è venuta in mente al » padre Cristoforo? »

» In mente? » rispose Agnese: » pensa se » non gli sarà venuta in mente! Ma non ne

» avrà voluto parlare. »

» Perchè? » dimandarono ad un tratto i

due giovani.

» Perchè.... perchè, quando lo volete » sapere, i religiosi dicono che veramente è » cosa che non istà bene.»

» Come può essere che non istia bene, e che sia ben fatta, quando è fatta? » disse Renzo.

» Che volete che vi dica io? » rispose Agnese. » La legge l'hanno fatta gli altri, co-» me è piaciuto loro; e noi poverelli non pos-» siamo capir tutto. E poi quante cose..... » Ecco; gli è come lasciare andare un pugno » a un cristiano. Non istà bene; ma dato che 140 » gliel abbiate, non glielo può tor via nè an-» che il papa. »

» Se è cosa che non istà bene, disse Lu-

» cia, non bisogna farla. »

» Che! » disse Agnese, ti vorrei io forse » dare un parere contra il timor di Dio? Se » fosse contra la volontà dei tuoi parenti per » torre uno scavezza collo.... ma contenta » me, e per torre questo figliuolo; e chi fa » tutto il disturbo è un birbone; e il signor » curato...»

» L'è chiara come il sole, » disse Renzo.

» Non bisogna parlarne al padre Cristoso foro prima di far la cosa; » prosegul Agnese ma fatta che sia, e ben riuscita, che pensi
tu che sia per dirti il padre? — Ah figliuola! è una scappata grossa; me l'avete fatta.

— I religiosi debbono parlar così. Ma credi
pure che in cuor suo ne sarà anch'egli contento. »

Lucia, senza trovar che rispondere a quel ragionamento, non ne sembrava però molto capace: ma Renzo tutto rincorato disse: quan-

» do è così, la cosa è fatta. »

» Piano, » disse Agnese. » E i testimoni? E trovare il verso di cogliere il signor curato, che da due giorni se ne sta rintanato in casa? E farlo star lì? che benchè sia gravaccio di sua natura, vi so dir io che al vedervi comparire in quella conformità diventerà lesto come un gatto, e scapperà come il diavolo dall'acqua santa. »

» Ho trovato io il verso, l'ho trovato, »

disse Renzo, battendo il pugno sulla tavola, tal che fece trasaltare le stoviglie apparecchiate pel desinare. E seguitò esponendo il suo pensiero, che Agnese approvò in tutto e per tutto.

» Sono garbugli, » disse Lucia: » non le » son cose nette. Finora abbiamo operato sin-» ceramente: tiriamo innanzi con fede; e Dio » ci aiuterà: il padre Cristoforo lo ha detto. » Sentiamo il suo parere. »

» Lasciati guidare da chi ne sa; » disse Agnese con volto grave. » Che bisogno c'è » di domandar pareri? Dio dice: aiutati, che » ti aiuterò. Al padre racconteremo tutto do-

» po il fatto. »

» Lucia, » disse Renzo, » volete voi man» carmi ora? Non avevamo noi fatto tutto da
» buoni cristiani? Non dovremmo esser già
» marito e moglie? Il curato non ci aveva egli
» stesso dato il giorno e l'ora? E di chi è la
» colpa se dobbiamo ora aiutarci con un po'
» d'ingegno? No, non mi mancherete. Vado
» e torno colla risposta. » E salutando Lucia
con un atto di supplicazione, e Agnese con
una cera d'intelligenza, partì in fretta.

La vessazione, suol dirsi, dà intelletto: e Renzo il quale, nel sentiero retto e piano di vita percorso da lui fino allora, non s'era mai trovato nella occasione di assottigliar molto il suo, ne aveva in questo caso immaginata una da fare onore ad un giureconsulto. Andò a dirittura, secondo che aveva divisato, alla casetta che era lì presso d'un certo Tonio, e lo

trovò in cucina, che con un ginocchio appoggiato sulla predella del focolare, e tenendo con la destra l'orlo d'una pentola posta sulle ceneri calde, vi tramestava col matterello ricurvo una picciola polenta grigia di grano saraceno. La madre, un fratello, la moglie di Tonio, stavano seduti alla mensa; e tre o quattro figliuoletti ritti all'intorno, aspettando, con gli occhi fissi alla pentola, che venisse il momento di rovesciarla. Ma non v'era quell'allegria che la vista del pranzo suol pur dare a chi l'ha meritato colla fatica. La mole della polenta era in ragione dei tempi, e non del numero e della buona voglia dei commensali: e ognuno d'essi, affisando con un guardo bieco d'amore collerico la vivanda comune, pareva pensare alla porzione di appetito che le doveva sopravvivere. Mentre Renzo scambiava i saluti colla famiglia, Tonio riversò la polenta sul tagliere di faggio che stava apparecchiato a riceverla: e parve una picciola luna in un gran cerchio di vapori. Nondimeno le donne dissero cortesemente a Renzo: » volete restar servito? » complimento che il contadino di Lombardia non lascia mai di fare a chi lo trovi a mangiare, quand'anche questi fosse un ricco epulone levatosi allora da tavola, ed egli fosse su l'ultimo boccone.

» Vi ringrazio, » rispose Renzo: » io ve-» niva solamente per dire una parolina a To-» nio; e se vuoi, Tonio, per non disturbar » le tue donne, noi possiamo andare a desi-» nare all'osteria, e parleremo, » La proposta fu per Tonio tanto gradita quanto me no aspettata; e le donne non videro mal voleutieri che si sottraesse alla polenta un concorrente, e il più formidabile. L'invitato non istette a domandare altro, e parti con Renzo.

Giunti all'osteria del villaggio, seduti a tutto loro agio in una perfetta solitudine, giacchè la miseria aveva svezzati tutti i frequentatori di quel luogo di delizie, fatto recare quel poco che si trovava, votato un boccale di vino, Renzo con aria di mistero disse a Tonio: » se tu vuoi farmi un piccolo servi» gio, io ne voglio fare un grande a te. »

» Parla, parla; comandami pure, » rispose Tonio, mescendo. » Oggi io andrei nel

n fuoco per te. »

» Tu sei in debito di venticinque lire col » signor curato per fitto del suo campo che » lavoravi l'anno passato. »

» Ah, Renzo, Renzo! tu mi guasti il be-» nefizio. Che mi vieni tu ora a menzionare? » M'hai fatto passare la buona voglia. »

» Se ti parlo del debito, » disse Renzo, » egli è perchè, se tu vuoi, io intendo di dar-» ti il modo di pagarlo. »

» Di' tu da vero? »

Da yero. Eh? saresti contento? >>

» Contento? Per diana, se sarei contento!

» Se non foss'altro, per non veder più quelle

» smorfie e quei segni del capo che mi fa il

» signor curato, ogni volta che c'incontria
» mo. E poi sempre: Tonio, ricordatevi: To
» nio, quando ci vediamo per quel negozio?

144

A segno tale che quando, nel predicare, mi il fissa quegli occhi addosso, io sto quasi in timore ch'egli abbia a dirmi li in pubblico: quelle venticinque lire! Che maladette sieno le venticinque lire! E poi, mi avrebbe a restituire la collana d'oro di mia moglie, che la cangerei in tanta polenta. Ma...

- » Ma, ma, se tu mi vuoi fare un servi-» getto, le venticinque lire sono apparec-» chiate. »
  - » Di' su. »
- » Ma...! » disse Renzo, ponendosi l'indice a croce su le labbra.
- » Fa egli bisogno di queste cose? tu mi » conosci. »
- » Il signor curato va cavando fuori certe

  » ragioni senza sugo, per tirare in lungo il

  » mio matrimonio, ed io vorrei spicciarmi.

  » Mi dicono mo di sicuro che, andandogli

  » dinanzi i due sposi con due testimoni, e

  » dicendo io: questa è mia moglie; e Lucia,

  » questo è mio marito, il matrimonio è bel-
- » l'e fatto. M'hai tu inteso?

  » Tu vuoi ch'io venga per testimonio? »
  - » Sì bene. »
  - » E pagherai per me le venticinque lire?»
  - » Cosi la intendo. »
  - » Birba chi manca. »
  - » Mabisogna trovare un altro testimonio.»
- » L'ho trovato. Quel martorello di mio » fratel Gervaso farà quello che gli dirò io.
- » Tu gli pagherai da bere? »
  - » E da mangiare, » rispose Renzo. » Lo

» condurremo qui a stare allegro con noi. Ma » saprà egli fare? »

» Gl'insegnerò io: tu sai bene che io. ho

» avuta anche la sua parte di cervello. »

» Domani ... »

» Bene. »

» Sulla bass'ora . . . »

» Benone. »

» Ma!...» disse Renzo, mettendo ancora l'indice sulle labbra.

» Poh!... » rispose Tonio, piegando il capo sulla spalla destra, e levando la sinistra mano, con un atto del volto che diceva: mi fai torto.

» Ma se tua moglie ti dimanda, come sen-» za dubbio ti dimanderà...»

» Di bugie, sono in debito io con mia mo-» glie, e tanto tanto, che non so se arriverò » mai a saldare il conto. Qualche pastocchia » troverò da metterle il cuore in pace. »

» Domattina, » disse Renzo, » ci accor-» deremo meglio, per fare andare la cosa

» pulito. »

Con questo uscirono dall'osteria, Tonio avviandosi a casa e studiando la fandonia che racconterebbe alle donne; e Renzo a render

conto dei concerti presi.

In questo mezzo Agnese s'era affaticata invano a persuadere la figlia. Questa andava ad ogni ragione oppon endo or l'una, or l'altra parte del suo dilem ma: o la cosa è cattiva, e non si vuol farla; o non è, e perchè non comunicarla al padre Cristoforo?

Tom, I.

Renzo arrivò tutto trionfante, fece il suo rapporto, e terminò con un ahn? interiezione milanese che significa: sono o non sono un uomo io? si poteva trovar di meglio? vi sarebbe ella venuta in mente? e cento cose simili.

Lucia scrollava mollemente il capo; ma i due infervorati le badavano poco, come si suol fare con un fanciullo, al quale si dispera di fare intendere tutta la ragione d'una cosa, e che si indurrà poi colle preghiere e colla autorità a ciò che si vuole da lui.

» Va bene, » disse Aguese: » va bene: » ma...non avete pensato a tutto. »

» Che ci manca? », rispose Renzo.

» E Perpetua? non avete pensato a Perpetua. Ella lascerà ben entrar Tonio e suo
fratello; ma voi! voi due! Pensate! avrà
ordine di tenervi lontani più che un ragazzo da un pero che ha i frutti maturi. »

» Come faremo? » disse Renzo, entrato

in pensiero.

Dedete mo? ci penso io. Verrò io con voi, ed ho io un segreto per attrarla, e per incantarla di maniera ch' ella non si accorga di voi, e voi possiate entrare. La chiamero rò io, e le toccherò una corda... vedrete.»

» Benedetta voi! » sclamò Renzo: » l'ho » sempre detto che voi siete il nostro aiuto in » tutto. »

Ma tutto questo non serve a nulla, » disse Agnese » se non si persuade costei, che si » ostina a dire che è peccato. » Renzo pose anch' egli in campo la sua eloquenza; ma Lucia non si lasciava smovere.

» Io non so che dire a queste vostre ra-» gioni; » diceva ella: » ma vedo, che per » far questa cosa come dite voi, bisogna an-» dare invanzi a furia di soppiatterie, di bu-» gie, di finzioni. Ah Renzo! non abbiamo » cominciato così. Io voglio essere vostra mo-» glie, » e non c'era verso ch'ella potesse proferire quella parola e spiegare quella intenzione, senza farsi tutta di fuoco in volto: » io voglio esser vostra moglie, ma per la via » dritta, col timor di Dio, all'altare. Lasciano fare a quel di lassù. Non volete ch'egli » sappia trovare il bandolo d'aiutarci, meglio » che non possiamo far noi con tutte codeste » furberie? E perchè far misteri al padre » Cristoforo ? »

La disputa durava tuttavia, e non pareva presso a risolversi, quando un calpestio affrettato di sandali e un romore di tonaca sbattuta, somigliante a quello che fanno in una vela allentata i buffi ripetuti del vento, anaunziarono il padre Cristoforo. Si fece silenzio; e Agnese ebbe appena il tempo di susurrare all'orecchio di Lucia: » guardati bene di » dirgli nulla. »

## CAPITOLO VII.

Il padre Cristoforo arrivava nell'attitudine d'un buon capitano che, perduta senza sua colpa una battaglia importante, afflitto ma non iscorato, sopra pensiero ma non istordito, a corsa e non in fuga, si porta ove il bisogno lo chiede a premunire i luoghi minacciati, a rassettare le truppe, a dar nuovi ordini.

» La pace sia con voi. » diss'egli entrando. » Non v'è nulla da sperare dall'uomo: » tanto più bisogna confidare in Dio: e già ho » qualche pegno della sua protezione. »

Sebbene nessuno dei tre sperasse molto nel tentativo del padre Cristoforo, giacchè il vedere un potente recedere da una soperchieria, senza esser sopraffatto da un'altra forza, e per mera condiscendenza a preghiere disarmate, era cosa piuttosto inaudita che rara; nullameno la trista certezza fu un colpo per tutti. Le donne abbassarono il capo; ma nell'animo di Renzo l'ira prevalse all'abbattimento. Quell'annunzio lo trovava già amareggiato ed accanito da una seguenza di sorprese dolorose, di tentativi falliti, di speranze deluse; e per sopra più inacerbito in quel momento dalle ripulse di Lucia.

» Vorrei sapere, » gridò egli digrignando i denti ed alzando la voce quanto non aveva mai fatto dinanzi al padre Cristoforo, » vorrei » sapere che ragioni ha dette quel cane, per » sostenere... per sostenere che la mia sposa » non debb' essere la mia sposa. »

» Povero Renzo! » rispose il frate, con un aocento di pietà e con uno sguardo che comandava amorevolmente la pacatezza: » se il » potente che vuol commettere l'ingiustizia, » fosse sempre obbligato a dire le sue ragio-» ni, le cose non andrebbero come vanno. »

» Ha detto dunque, il cane, che non vuo-

» le, perchè non vuole?

» Non ha detto nemmen questo, povero » Renzo! Sarebbe ancora un vantaggio se, » per commettere l'iniquità, dovessero con-» fessarla apertamente. »

» Ma qualche cosa ha dovuto dire: che » cosa ha detto quel tizzone d'inferno? »

» Le sue parole, io le ho intese, e non te » le saprei ripetere. Le parole dell'iniquo che » è forte penetrano e sfuggono. Egli può adio rarsi che tu mostri sospetto di lui, e nello » stesso tempo farti sentire che quello di che » tu sospetti è certo: può insultare e chia-» marsi offeso; schernire, e domandar ragione! » atterrire e lagnarsi; essere sfacciato e irre-» prensibile. Non chiedere più oltre. Colui » non ha proferito il nome di questa inno-» cente nè il tuo, non ha mostrato pur di co-» noscervi, non ha detto di pretendere nulla, » ma..... ma pur troppo ho dovuto capire » ch'egli è irremovibile. Nondimeno, consi-» denza in Dio! Voi, poverette, non vi per» dete d'animo: e tu, Renzo... oh! credi » pure, ch'io so vestirmi i tuoi panni, ch'io » sento quello che passa nel tuo cuore. Ma, » pazienza! È una magra parola, una parola mara per chi non crede: ma tu...? non vor-» rai tu concedere a Dio un giorno, due giorni, il tempo ch'egli vuol prendere per far » venire al di sopra la buona ragione? Il tem-» po è suo; ed egli ce ne ha promesso tanto! » Lascia fare a lui, Renzo; e sappi... sap-» piate tutti ch'io tengo già un filo per aiu-» tarvi. Per ora non posso dirvi di più. Do-» mani io non verrò quassù; debbo stare al » convento tutto il giorno, per voi. Tu, Ren-» zo, fa di venirvi: o se per caso impensato, » tu non potessi, mandate un uomo fidato, un » garzoncello di giudizio, pel quale io possa » farvi sapere quello, che occorrerà. Si fa » notte; convien ch'io corra al convento. Fe-» de, coraggio; e buona sera. »

Detto questo, esci frettolosamente e se ne andò saltelloni giù per quel viottolo torto e sassoso, per non giungere tardi al convento, a rischio di buscarsi una buona gridata, o quel che gli sarebbe pesato ancor più, una penitenza che lo impedisse il domani di trovarsi pronto e spedito a ciò che potesse richiedere il servigio dei suoi protetti.

» Avete inteso che cosa ha detto d'un non » so che... d'un filo ch'egli tiene per aiutar-» ci? » disse Lucia. » Convien fidarsi di lui; » è un uomo che quando promette dieci.... » » Se non c'è altro ...! » interruppe Agnese. » Avrebbe dovuto parlar più chiaro, o al-» meno tirar me in disparte e dirmi che cosa

» sia questo...»

» Chiacchiere! la finirò io: io la finirò! » interruppe alla sua volta Renzo, andando furiosamente innanzi e indietro per la stanza, e con una voce, con un volto da non lasciar dubbio sul senso di quelle parole.

→ Oh Renzo! » sclamò Lucia.

» Che volete dire? » sclamò Agnese.

» Che bisogno c'è di dire? La finirò io. » Abbia pure cento, mille diavoli nell'anima, » finalmente è di carne e d'ossa anch' egli . »

» No, no, per amor del cielo...! » cominciò Lucia; ma il pianto le troncò la voce.

» Non son discorsi da fare nè anche per

» baia, » ripigliò Agnese.

» Per baia? » gridò Renzo, fermandosi ritto in faccia ad Agnese seduta, e piantandole in faccia due occhi stralunati. » Per baia? » vedrete se sarà baia.»

» Oh Renzo! » disse Lucia a stento fra i singhiozzi, » non vi ho mai veduto così, »

» Non dite di queste cose, per amor del » cielo, » ripigliò ancora in fretta Agnese, bassando la voce. » Non vi ricordate quante » braccia egli tiene ai suoi comandi? E ancor » che... Dio liberi!... contra i poveri c'è » sempre giustizia. »

» La farò io la giustizia, io! È ormai tem-» po. La cosa non è facile: lo so anch' io. » E' si guarda bene il cane assassino: sa come » sta: ma non importa. Pazienza, e risoluzio» ne...e il momento arriva. Sì, la farò io la 
» giustizia: lo libererò io il paese. Quanta 
» gente mi benedirà...! e poi in quattro 
» salti...! »

L'orrore che Lucia senti di queste più chiare parole, le sospese il pianto, e le diede animo a parlare. Levando dalle palme la faccia
lagrimosa, disse a Renzo con voce accorata, ma
risoluta: » non v'importa più dunque di aver» mi per moglie. Io m'era promessa ad un
» giovane che aveva il timor di Dio; ma un
» uomo che avesse... F'osse egli al sicuro di
» ogni giustizia e di ogni vendetta, fosse il
» figlio del re...»

DE bene! De gridò Renzo, con una faccia più che mai stravolta: Di o non v'avrò; ma De non vi avrà nè anche egli. Io qui senza di

» voi, ed egli a casa del...»

» Ah no! per misericordia, non dite così, » non fate quegli occhi: no, non posso veder» vi così, » sclamò piangendo, implorando, giungendo le mani, Lucia; mentre Agnese chiamavasi ripetutamente il giovane per nome, e gli palpava le spalle, le braccia, le mani, per rabbonirlo. Stette egli immobile, pensoso, quasi smosso un momento a contemplare quella faccia supplichevole di Lucia; poi tutto ad un tratto l'affissò torvamente, diede indietro, tese il braccio e l'indice verso di essa, e proruppe: » questa! sì questa egli vuole. Ha damorire! »

» Ed io che v' ho fatto di male, perchè mi » facciate morire? » disse Lucia, gettandosi

alle sue ginocchia.

» Voi! » diss'egli con una voce che esprimeva un'ira ben diversa, ma un'ira tuttavia: » voi! Che bene mi volete voi? Che prova mi » avete dato? Non v'ho io pregata, e pregata; Ho io potuto ottenere...? »

» Sì sì, » rispose precipitosamente Lucia: verrò dal curato domani, adesso, se volete, verrò. Tornate quello di prima; verrò. »

» Me lo promettete? » disse Renzo, con una voce e con una cera divenuta ad un tratto più umana.

» Ve lo prometto. »

» Me lo avete promesso. »

» Ah! Signore, vi ringrazio! » sclamò

Agnese, doppiamente contenta.

In mezzo a quella sua escandescenza, Renzo aveva egli avvertito di che profitto poteva essere per lui lo spavento di Lucia? È non aveva egli adoperato un po' di artificio a crescerlo per farlo fruttare? Il nostro autore protesta di non ne saper nulla; ed io credo che nemmen Renzo non lo sapesse bene. Fatto sta ch' egli era realmente fuor de'gangheri contra Don Rodrigo, e che bramava ardentemente il consenso di Lucia; e quando due forti passioni schiamazzano insieme nel cuor di un uomo, nessuno, nè anche il paziente, può sempre discernere chiaramente l'una voce dall'altra, e dire con sicurezza quale sia quella che predomini.

» Ve l'ho promesso; » rispose Lucia con un accento di rimprovero timido ed affettuoso: » ma voi pure avevate promesso di non » fare scandali, di rimettervene al padre ... »

» Oh via! per amor di chi vado io in furia? Volete voi ora tirarvene indietro? e far-

» mi fare uno sproposito?

» No no, » disse Lucia pronta a ricadere nello spavento. » Ho promesso, e non mi rip tiro. Ma vedete voi come mi avete fatto promettere. Dio non voglia. . . . »

» Perchè volete fare dei cattivi augurii, » Lucia? Dio sa che non facciamo torto a

messuno.m

» Promettetemi almeno che questa sarà » l'ultima.

22 Ve lo prometto, da povero figliuolo. 22

» Ma questa volta mantenete poi, » disse Agnese.

Qui l'autore confessa di non sapere un'altra cosa: se Lucia fosse assolutamente e per ogni parte malcontenta d'essersi trovata costretta ad acconsentire. Noi lasciamo, come lui, la cosa in dubbio.

Renzo avrebbe voluto prolungare il colloquio, e divisare partitamente il da farsi nel dì seguente; ma era notte scura, e le donne gliel'augurarono buona; non parendo loro cosa conveniente ch'egli dimorasse più a lungo

in quell'ora.

La notte però fu a tutti e tre così buona, come può essere quella che succede ad un giorno pieno di agitazione e di guai, e che ne precede uno destinato ad una impresa importante e di esito incerto. Renzo si fece vedere di buon mattino, e concertò colle donne o

piuttosto con Agnese la grande operazione della sera, proponendo e sciogliendo a vicenda difficoltà, antiveggendo contrattempi, e ricominoiando, or l'uno or l'altra, a descrivere la faccenda, come si racconterebbe una cosa fatta. Lucia ascoltava; e senza approvar con parole ciò che non poteva approvare in cuor suo, prometteva di fare il meglio che saprebbe.

» Andrete voi giù al convento, per parlare » al padre Cristoforo, come egli vi ha detto » ier sera? » domandò Agnese a Renzo.

- » Zucche! » rispose questi: » sapete che » diavoli d'occhi ha il padre: mi leggerebbe » in volto, come sur un libro, che c'è qual-» che cosa nell'aria; e se cominciasse a farmi » degl'interrogatorii, non potrei uscirne a be-» ne. E poi io ho a star qui, per accudire » alle cose. Sarà meglio che mandiate voi un » qualcheduno. »
  - » Manderò Menico.»

» Si bene, » rispose Renzo; e parti per accudire alle cose, come aveva detto.

Agnese andò alla casa vicina a dimandare di Menico: un garzoncello di dodici anni circa, svegliato assai, e che per via di cugini e di cognati, veniva ad essere un po' nipote della donna. Lo chiese ai parenti, come in prestito, per tutto quel giorno, » per un certo servigio, » diceva ella. Avutolo, lo condusse nella sua cucina, gli diede da colazione, e gl'impose che se ne andasse a Pescarenico, e si mostrasse al padre Cristoforo, il quale lo rimanderebbe poi con una risposta,

quando sarebbe tempo. » Il padre Cristoforo » quel bel vecchio, tu sai, colla barba bianca, » quel che chiamano il santo. . . »

» Ho capito, » disse Menico: » quegli che » accarezza sempre i ragazzi, e che dà loro di

» tempo in tempo qualche immagine. »

» Appunto, Menico. E s'egli ti dirà che tu » aspetti qualche tempo li presso al convento, » non ti sviare: bada di non andare cogli al-» tri ragazzi al lago a far saltellare le piastrelle nell'acqua, nè a veder pescare, nè a » giuocare colle reti appese al muro ad asciu-» gare, nè...»

» Poh! zia; non sono poi un ragazzo. »

» Bene, abbi giudizio, e quando tornerai » colla risposta... guarda; queste due belle » parpagliole nuove sono per te. »

Datemele ora, che . . . .

» No no, tu le giuocheresti, Va e portati

» bene che ne avrai anche di più.»

Nel rimanente di quella lunga mattina si videro certe novità che misero non poco in sospetto l'animo già conturbato delle donne. Un mendico, nè sfinito, nè cencioso come i suoi pari, e con un non so che di oscuro e di sinistro nel sembiante, entrò a domandare per Dio, gettando qua e là certi occhi da spione. Gli fu sporto un pezzo di pane ch'egli ricevette e ripose con una indifferenza mal dissimulata. Si trattenne poi con una certa impudenza e nello stesso tempo con esitazione, facendo molte inchieste, alle quali Agnese si affrettò di rispondere sempre il contrario di

quello che era. Movendosi, come per partire, finse di errare la porta, entrò per quella che metteva alla scala, e quivi diè d'occhio in fretta, quanto potè. Gridatogli dietro: » ehi ehi! dove andate, galantuomo? per di qua; » tornò, e uscì per la porta che gli veniva indicata, scusandosi con una sommessione, con una umiltà affettata; che stentava a collocarsi nei lineamenti rubesti e duri di quella faccia. Dopo costui, continuarono a farsi vedere di tempo in tempo altre strane figure. Che razza d'uomini fossero, non si sarebbe potuto trovar facilmente, ma non si poteva creder neppure che fossero quegli onesti viandanti che volevano parere. Quale entrava col pretesto di chiedere della via; altri giunti dinanzi alla porta allentavano il passo, e sogguardavano a traverso il cortile nella stanza, come chi vuol vedere senza dar sospetto. Finalmente verso il mezzogiorno, quella fastidiosa processione finì. Agnese si alzava di tempo in tempo, attraversava il cortile, si faceva all'uscio di strada, guatava a dritta e a sinistra, e tornava dicendo: » nessuno: » parola ch'ella proferiva con piacere, e che Lucia con piacere intendeva senza che nè l'una nè l'altra sapessero ben chiaramente il perchè. Ma ne rimase ad entrambe una perturbazione indeterminata che portò via, e alla figlia principalmente, una gran parte del coraggio che aveva messo in serbo per la sera.

Convien però che il lettore sappia qualche cosa di più preciso intorno a quei ronzatori

misteriosi: e per informarnelo ordinatamente, noi dobbiamo tornare un passo addietro, e ritrovare don Rodrigo, che abbiamo lasciato ieri dopo il pranzo, soletto in una sala del suo palazzotto, al partire del padre Cristoforo.

Don Rodrigo, come abbiam detto, misurava innanzi e indietro a gran passi quella sala, dalle pareti della quale pendevano ritratti di famiglia, di varie generazioni. Quando si trovava col muso ad una parete, e dava di volta, si vedeva in faccia un suo antenato guerriero, terrore dei nemici e de'suoi soldati, torvo nella guardatura, i corti capegli irti sulla fronte, le basette tirate e appuntate che sporgevano dalle guance, il mento obliquo: ritto in piedi l'eroe, colle gambiere, coi cosciali, colla corazza, coi bracciali, coi guanti, tutto di ferro, colla destra compressa sul fianco, e la manca mano sul pomo della spada. Don Rodrigo lo guardava, e quando gli era arrivato sotto e voltava, ecco in faccia un altro antenato magistrato, terrore dei litiganti, seduto sur un'alta scranna di velluto rosso, involto in un'ampia toga nera, tutto nero fuorchè un collare bianco con due larghe facciuole, e una fodera di zibellino arrovesciata (era il distintivo dei senatori, e non lo portavano che il verno; ragione per cui non si troverà mai un ritratto di senatore vestito d'estate); squallido, colle ciglia aggrottate; teneva in mano una supplica e pareva dicesse: vedremo. Di qua una matrona terrore delle sue damigelle, di là un abate terrore dei monaci; tutta gente

in somma che aveva fatto terrore, e lo spirava ancora dalle immagini. Alla presenza di tali memorie, don Rodrigo tanto più si arrovellava, si vergognava, non poteva darsi pace che un frate avesse osato venirgli addosso colla prosopopea di Nathan. Formava un disegno di vendetta, lo abbandonava, pensava come soddisfare ad un tempo alla passione, e a ciò ch'egli chiamava onore; e talvolta (vedete un po?) sentendosi rifischiare agli orecchi quel cominciamento di profezia, rabbrividiva istan:... taneamente, e stava quasi per deporre il pensiero delle due soddisfazioni. Finalmente, per far qualche cosa, chiamò un servo, e gli ordinò che lo scusasse alla brigata, dicendo ch'egli era trattenuto da un affare urgente. Quando il servo tornò a riferire che que'signori erano partiti lasciando i loro ossequi: » e il conte » Attilio? » domandò sempre passeggiando don Rodrigo.

» È uscito con quei signori, illustrissimo

a signore. a

» Bene: sei persone di seguito pel passeggio; subito. La spada, la cappa, il cap-

» pello; subito. »

Il servo partì, rispondendo con un inchino; e poco stante tornò colla ricca spada, che
il padrone si cinse; colla cappa, ch'egli si gittò sulle spalle, col cappello a grandi piume,
ch'egli si pose e inchiodò con una palmata
fieramente sul capo: segno di marina gonfiata. Si mosse, e sulla soglia trovò i sei cagnotti
tutti armati, i quali, fatto ala ed inchino, gli

tennero dietro. Più burbero, più superbioso, più accigliato del solito uscì, e andò passegseggiando verso Lecco. I contadini, gli artigiani, al vederlo venire, si traevano rasente il muro, e di quivi facevano scappellate e inchini profondi, ai quali egli rispondeva. Come inferiori lo inchinavano pur quelli che da questi eran detti signori; chè in tutto il contorno non ve n'era uno che potesse a gran pezza competere con lui di nome, di ricchezze, di aderenze e della voglia di servirsi di tut-· to ciò per istar sopra gli altri. E a questi egli corrispondeva con una degnazione contegnosa. Quel giorno non avvenne, ma quando avveniva ch'egli s'incontrasse nel signor castellano spagnuolo, l'inchino allora era egualmente profondo dalle due parti: la cosa era come fra due potentati, i quali non abbiano nulla da partire tra loro; ma per convenienza fanno onore al grado l'uno dell'altro. Per passare un po' la mattana, e per contrapporre all'immagine del frate che gli assediava la fantasia, volti ed atti in tutto diversi, don Rodrigo entrò quel giorno in una casa dov'era raccolta una brigata, e dove fu ricevuto con quella cordialità affaccendata e riverente che è riserbata agli uomini che si fanno molto amare o molto temere; e finalmente, a notte fatta, tornò al suo palazzotto. Il conte Attilio era rientrato in quel punto, e fu servita la cena, alla quale don Rodrigo sedette sopra pensiero, e parlò poco.

» Cugino, quando pagate questa scommes-

sa? » disse con una cera maliziosa e beffarda il conte Attilio, levate appena le tavole, e partiti i servi.

» San Martino non è ancor passato. »

» Tanto fa che la paghiate tosto; perchè » passeranno tutti i santi del taccuino, prima » che...»

» Questo è quello che si ha da vedere. »

- » Cugino, voi volete fare il politico; ma » io ho capito tutto, e tanto son certo di aver » vinta la scommessa, che son pronto a farne » un'altra.»
  - » Che?»
- » Che il padre...il padre... che so io? » quel frate in somma vi ha convertito. »
- La è veramente una pensata delle vo-» stre. »
- » Convertito, cugino, convertito, vi di-» co. Io per me ne godo. Sapete che sarà » un bello spettacolo vedervi tutto compunto » e cogli occhi bassi! E che gloria per quel » padre! Come sarà tornato a casa pettoruto! » Non son mica pesci che si piglino ogni gior-» no, nè con ogni rete. Siate certo che vi » porterà per esempio; e quando andrà a far » qualche missione un po' lontano, parlerà » dei fatti vostri. Mi par di sentirlo. » E qui parlando nel naso, e accompagnando le parole con gesti caricati continuò in tuono di predica: » in una parte di questo mondo, » che per degni rispetti non nomino, viveva, · » uditori carissimi, e vive tuttavia un cava-» liere scapestrato, amico più delle femmine,

» che degli uomini dabbene, il quale avvezzo » far d'ogni erba fascio, aveva posto gli oc-» chi...»

» Basta basta, » interruppe don Rodrigo mezzo sogghignando, e mezzo annoiato. » Se volete raddoppiar la scommessa, io sono » pronto anch'io. »

" Diavolo! che aveste voi convertito il pa-

» dre! »

» Non mi parlate di colui: e quanto alla » scommessa, san Martino deciderà. » La curiosità del conte era stuzzicata; egli non fece risparmio d'inchieste, ma don Rodrigo le seppe eluder tutte, rimettendosi sempre al giorno della diffinizione, e non volendo comunicare alla sua parte disegni che non erano ne incamminati, nè assolutamente fermati.

Al mattino vegnente don Rodrigo si destò don Rodrigo. Quel po' di compugnimento che il verrà un giorno gli aveva messo in corpo, era svanito coi sogni della notte; e la stizza sola rimaneva, esacerbata anche dal rimorso di quella debolezza passeggiera. Le immagini più recenti della camminata trionfale, degl'inchini, delle accoglienze, il canzonare del cugino avevano contribuito non poco a reintegrargli l'animo antico. Appena alzato, fece chiamare il Griso. - Cose grosse - disse tra sè il servo a cui fu dato l'ordine; perchè l'uomo che aveva quel soprannome non era niente meno che il capo dei bravi, quegli a cui s'imponevano le faccende più arrischiate e insolenti; il fidatissimo del padrone, l'uomo devoto a lui a tutte prove, per gratitudine e per interesse. Reo di pubblico omicidio, per sottrarsi alla caccia della giustizia, era egli venuto ad implorare la protezione di don Rodrigo; e questi prendendolo al suo servigio, lo aveva messo al coperto da ogni persecuzione. Così, coll'impegnarsi ad ogni delitto che gli venisse comandato, colui s'era assicurata l'impunità del primo. Per don Rodrigo l'acquisto non era stato di poca importanza; perchè il Griso, oltre all'essere il più valente, senza paragone, della famiglia, era anche una mostra di ciò che il suo padrone aveva potuto attentare felicemeute contra le leggi; di modo che la sua potenza ne veniva ingrandita nel fatto e nella opinione.

» Griso! » disse don Rodrigo. » in que-» sta congiuntura si vedrà quel che tu vali. » Prima di domani, quella Lucia debbe tro-

» varsi in questo palazzo. »

» Non si dirà mai che il Griso si sia riti-» rato da un comando dell'illustrissimo si-

megnor padrone. m

» Piglia quanti uomini possono bisognare » ordina e disponi come meglio ti pare; pur-» chè la cosa riesca a buon fine. Ma bada so-» pra tutto, che non le sia fatto male. »

» Signore, un po' di spavento, perchè la » non faccia troppo strepito...non si potrà

» far di meno. »

» Spavento... capisco ... è inevitabile. Ma » non le si torca un capello; e sopra tutto le » si porti rispetto in ogni maniera. Hai inteso?» » Signore, non si può levare un fiore dal» la pianta, e portarlo a vossignoria, senza
» trassinarlo nulla nulla. Ma non si tarà che
» il puro necessario. »

» Sotto la tua sicurtà. E... come farai?» 4 » Ci stava pensando, signore. Siam for-» tunati che la casa è in capo del paese. Ab-» biam bisogno d'un luogo per andarci a po-» sare: e appunto v'è poco discosto di la quel » casolare disabitato in mezzo ai campi, quel-» la casa... vossignoria non saprà niente di » queste cose ... una casa che è bruciata po-» chi anni sono, e non hanno avuto danari » da rassettarla, e l'hanno abbandonata, e » ora vi vanno le streghe: ma non è sabato, » e me ne rido. Questi villani che son pieni » d'ubbie, non vi bazziccherebbero in nessu-» na notte della settimana, per un tesoro: » sicchè possiamo andarci a porre colà sicu-» ramente che nessuno verrà certo a guastare » i fatti nostri. »

» Vabene; e poi? »

Qui il Griso a proporre, don Rodrigo a discutere, finchè d'accordo ebbero concertato il modo di condurre a fine l'impresa, senza che rimanesse traccia degli autori, il modo anche di rivolgere i sospetti a una altra parte con indizi fallaci, d'impor silenzio alla poverra Agnese, d'incutere a Renzo tale spavento da fargli passare il dolore, e il pensiero di ricorrere alla giustizia e anche la voglia di lagnarsi; e tutte l'altre bricconerie necessarie alla riuscita della bricconeria principale. Noi

tralasciamo di riferire quei concerti, perchè, come il lettore vedrà, non sono necessari all'intelligenza della storia, e c'incresce di trattenerci o di trattenerlo lungamente a sentir parlamentare quei due fastidiosi ribaldi. Basta che, mentre il Griso se ne andava per metter mano all'esecuzione, don Rodrigo lo richiamò e gli disse: » ascolta: se per caso » quel tanghero temerario vi desse nell'un-» ghie questa sera, non sarà male che gli sia adato anticipatamente un buon ricordo sulle » spalle. Così l'ordine che gli verrà intimato » di star zitto, farà più sicuramente l'effetto. » Ma non lo andate a cercare, per non gua-» stare quello che più importa: mi hai inso teso? >>

» Lasci fare a me, » rispose il Griso inchinandosi con un atto d'ossequio e di millanteria; e andò. La mattina si spendette a riconoscere il paese. Quel falso pezzente che s'era inoltrato a quel modo nella povera casetta, non era altri che il Griso, quale veniva per levarne a occhio la pianta: i falsi viandanti erano suoi ribaldi ai quali, per operare sotto i suoi ordini, bastava una cognizione più leggiera del luogo. E fatta la scoperta, non s'eran più lasciati vedere, per non dar troppo sospetto.

Tornati che furono tutti al palazzotto, il Griso rendette conto, e fermò definitivamente il disegno dell' impresa, assegnò le parti, diede istruzioni. Tutto ciò non si potè fare senza che quel vecchio servo, il quale stava ad occhi aperti e ad orecchi levati, s'accorgesse che qualche gran cosa si macchinava. À forza d'attendere e di dimandare accattando una mezza notizia di qua, una mezza di là, chiosando tra se un motto oscuro, interpretando un andare misterioso, tanto fece che venne a chiarirsi di ciò che si doveva eseguire in quella notte. Ma quando ne fu chiarito, essa era già poco lontana, e già una piccola vanguardia di scherani era sortita in campagna e avviata ad imboscarsi in quel casolare diroccato. Il povero vecchio, quantunque sentisse bene a che rischioso giuoco giuocava, e con ciò temesse di non portare il soccorso di Pisa, pure non volle mancare: uscl, sotto scusa di pigliare un po' d'aria, e si avviò in fretta in fretta al convento, per dare al padre Cristoforo l'avviso promesso. Poco dopo si mossero gli altri scherani, e discesero a uno. a due, alla spicciolata per non parere una compagnia: il Griso venne da poi, e non rimase indietro che una lettiga, la quale doveva essere e fu portata al casolare, a sera avanzata. Ragunati che furono quivi, il Griso spedì tre di coloro all'osteria del villaggio: uno che si mettesse sulla porta ad osservare i movimenti della via, e a vigilare il momento in cui ogni abitante sarebbe ritirato: gli altri due che stessero dentro a giuocare e a bere, come dilettanti; e attendessero intanto a spiare, se qualche cosa da spiare vi fosse. Egli, col grosso della truppa, rimase nell'agguato ad aspettare.

Il povero vecchio trottava ancora, i tre esploratori arrivavano al posto loro, il sole cadeva, quando Renzo entrò dalle donne e disse loro: » Tonio e Gervaso son qua fuori: vado » con loro a cenare all'osteria; e al tocco del» l'ave maria, verremo a prendervi. Su, co raggio, Lucia! tutto dipende da un momento. » Lucia sospirò e rispose: oh sì, co» raggio, » con una voce che smentiva la parola.

Quando Renzo e i due compagnoni giunsero all'osteria, vi trovarono quel tale già piantato in sentinella, che ingombrava mezzo il vano della porta, appoggiato colla schiena ad uno stipite, colle braccia incrocicchiate sul petto, e sguaraguatava a dritta e a sinistra, facendo lampeggiare ora il bianco, ora il nero di due occhi grifagni. Una berretta piatta di velluto chermisino, posta per traverso, gli copriva la metà del ciuffo, che dividendosi sur una fronte fosca, terminava in trecce fermate con un pettine sulla nuca. Teneva sospeso in una mano un grosso randello: arme propriamente, non ne portava in mostra; ma solo a guardargli in viso, anche un fanciullo avrebbe immaginato che doveva averne soppanno quante ve ne poteva capire. Quando Renzo, primo dei tre, gli su presso, e mostrò di voler entrare, colui, senza scomodarsi, lo guardo fiso fiso; ma il giovane, intento a schifare ogni quistione, come suole ognuno che abbia una impresa scabrosa da condurre a termine, non disse pure: fatevi in là; e rasentando

l'altro stipite, passò in isbieco, col fian co innanzi, per l'apertura lasciata da quella cariatide. I due compagni dovettero fare la stessa evoluzione, se vollero entrare. Entrati videro gli altri dei quali già avevano intesa la voce, quei due bravacci, che seduti a un deschetto, giuocavano alla mora, gridando tutti e due ad un fiato e versandosi or l'uno or l'altro a bere d'un gran fiasco posto fra loro. Questi pure addocchiarono i sopravvegnenti; e uno dei due specialmente, tenendo sospesa in aria la destra con tre grosse dita sparpagliate, e la bocca squarciata per un gran » sei » che ne era scoppiato fuori in quel momento, squadrò Renzo ben bene, indi fece d'occhio al collega, poi a quel della porta, che rispose con un cenno del capo. Renzo insospettito e incerto guardava ai suoi due convitati, come se volesse cercare nei loro aspetti una interpretazione di tutte quelle smorfie: ma i loro aspetti non indicavano altro che un buon appetito. L'ostiere guardava in faccia a lui, come per attender gli ordini: egli lo fece venire con sè in una stanza vicina e comandò

» Chi sono quei forestieri? » gli chiese poi a voce bassa, quando quegli tornò con una tovaglia grossolana sotto il braccio, e un fiasco in mano.

» Non li conosco, rispose l'ostiere, spiegando la tovaglia. »

» Come? nè anche uno? »

» Sapete bene, » rispose ancora colui, sti-

» rando ad ambe mani la tovaglia sul desco, 
» che la prima regola del nostro mestiere è di 
» non cercare dei fatti altrui: tanto che infi» no alle nostre donne, le non sono curiose. 
» Si starebbe freschi, con tanta gente che va 
» e viene: sempre un porto di mare: quando 
» gli anni son discreti, voglio dire; ma stiamo 
» pure allegri che tornerà un po' di buon tem» po. A noi basta che gli avventori siano ga» lantuomini: chi siano poi o chi non siano, 
» non fa ni ente. E ora vi porterò un piatto di 
» polpette, che le simili non le avete mai 
» mangiate. »

Dome volete sapere . . . . ? De ripigliava Renzo; ma l'oste già avviato alla cucina, seguitò la sua strada. Quivi, mentre dava di mano al tegame delle polpette summentovate, gli si accostò chetamente quel bravaccio che aveva squadrato il nostro giovane, e gli disse sotto voce: Chi sono quei galantuomini? De summento della cucina della cucina, serio della cucina della cucina, serio della cucina della cucina, serio della cucina della cucina, serio della cucina de

» Buona gente qui del paese, » rispose l'oste, rovesciando le polpette nel piatto.

» Va bene; ma come si chiamano? chi so-

» no? insistette colui con voce aspretta.

Tom. 1.

Duo si chiama Renzo, » rispose l'oste pur sottovoce: » un buon giovane, assestato;
filatore di seta, che sa bene il suo mestiere.
L'altro è un contadino che ha nome Tonio:
buon camerata, allegro: peccato che ne abbia pochi; che gli spenderebbe tutti qui.
L'altro è un baciocco che mangia volentieri quando gliene danno. Con licenza.
E con uno scambietto, uscì tra il fornello

e l'interrogante, e andò a portare il piatto cui si doveva. » Come volete sapere, » rappiccò Renzo, quando lo vide ricomparire, » che

» sieno galantuomini, se non li conoscete? » » Le azioni, caro mio: l'uomo si cono-» sce alle azioni. Quelli che bevono il viuo » senza criticarlo, che mostrano sul banco la » faccia del re senza taccolare, che non attac-» cano quistioni con gli altri avventori, e se » hanno una coltellata da consegnare a uno, » lo vanno ad aspettar di fuori e lontano dal-» l'osteria, tanto che il povero oste non ne » vada di mezzo, quelli sono i galantuomini. » Però, se si può conoscer la gente pulito, co-» me ci conosciamo fra noi quattro, è meglio. » E che diavolo vi vien voglia di saper tante » cose, quando siete sposo, e dovete aver tut-» t'altro in testa? e con dinanzi quelle pol-» pette che farebbero risuscitare un morto? » Così dicendo, se ne tornò in cuciua.

Il nostro autore, osservando al diverso modo che teneva costui nel soddisfare alle inchieste, dice ch'egli era un uomo così fatto, che in tutti i suoi discorsi faceva professione d'essere molto amico dei galantuomini in generale; ma in atto pratico usava molto maggior compiacenza con quelli che avessero riputazione o sembianza di birboni. Era, come ognun vede, un uomo d'un carattere ben singolare.

La cena non fu molto allegra. I due convitati avrebbero voluto assaporarne lentamente il diletto; ma il convitante, preoccupato di

ciò che il lettore sa, e infastidito, inquieto anche un po'del contegno strano di quegli sconosciuti, non vedea l'ora d'andarsene. Si parlava sottovoce, per rispetto di quelli; ed erano parole tronche e svogliate.

» Che bella cosa, » scappò su un tratto Gervaso, » che Renzo voglia tor moglie e ab-» bia bisogno . . . . » Renzo gli fece un viso » brusco. » Vuoi tu tacere, bestia! » gli disse Tonio, accompagnando il titolo con una gomitata. La conversazione andò languendo fino alla fine. Renzo, osservando una stretta sobrietà, attese a mescere ai due testimoni con discrezione, in modo da dar loro un po'di baldanza, senza · farli andar fuori di cervello. Sparecchiato, pagato lo scotto da colui che aveva fatto men guasto, dovettero tutti e tre passar nuovamente dinanzi a quelle facce, le quali tutte si rivolsero a Renzo, come la prima volta. Quand'egli ebbe fatti pochi passi fuori dell'osteria, si guardò indietro e vide che i due che aveva lasciati seduti in cucina, lo seguivano: si fermò allora coi suoi compagni, come se dicesse: vediamo che cosa vogliono da me costoro. Ma i due, quando s'accorsero d'essere osservati, si fermarono anch'essi, si parlarono sotto voce, e tornarono indietro. Se Renzo fosse stato tanto presso da rilevarne le parole, gli sarebbero queste parute strane assai. » Sarebbe però » un bell'onore, senza contare la mancia, » » diceva uno dei malandrini, » se tornando al » palazzo, potessimo raccontare di avergli spia-» nate le costure in fretta in fretta, e così da

» per noi, senza che il signor Griso fosse qui

» a regolare. »

DE guastare il negozio principale! Di rispondeva l'altro. Decco, si è addato di qualche cosa; si ferma a guardarci. Ih, se fosse più tardi! Torniamcene, per non dar sospetto. Vedi che vien gente da ogni parte: la sciamoli andar tutti a pollaio.

V'era in fatti quel brulichio, quel ronzo che si sente in un villaggio sul far della sera, e che dopo pochi momenti dà luogo alla quiete solenne della notte. Le donne venivano dal campo, portandosi in collo i bambini, e traendo per mano i figliuoletti più adulti, ai quali facevano ripetere le orazioni della sera; venivano gli uomini colle vanghe, e colle zappe in su le spalle. All'aprirsi degli usci si vedevano luccicare qua e là i fuochi accesi per le povere cene: si udivano nella via saluti dati e renduti, e colloqui brevi e tristi sulla scarsezza del ricolto, e sulla miseria dell'anno: e più delle parole si udivano i tocchi misurati e sonori della squilla che annunziava il finire del giorno. Quando Renzo vide che i due indiscreti s'erano ritirati, continuò la sua strada nelle tenebre crescenti, dando a bassa voce ora un ricordo ora un altro, ora all'uno ora all'altro fratello. Giunsero alla casetta di Lucia ch'egli · era notte fatta.

Tra il primo concetto d'una impresa terribile, e l'esecuzione di essa, (ha detto un barbaro che non era privo d'ingegno) l'intervallo è un sogno pieno di fantasmi e di paura. Lucia era da molte ore nelle angosce d'un tal sogno: e Agnese, la stessa Agnese, l'autrice del consiglio, stava sopra pensiero, e trovava a stento parole per rincorare la figlia. Ma al momento del destarsi, al momento in cui si vuol por mano all'azione, l'animo si trovatutto trasformato. Al terrore ed al coraggio che vi contendevano, succede un altro terrore e un altro coraggio: l'impresa si affaccia alla mente come una nuova apparizione: ciò che più si apprendeva da prima, sembra talvolta divenuto in un punto agevole: talvolta s'ingrandisce l'ostacolo che appena si era avvertito; l'immaginazione si arretra spaventata, le membra negano il loro uficio, e il cuore manca alle promesse che aveva fatte con più sicurezza. Al picchiare sommesso di Renzo, Lucia fu presa da tanto terrore, che risolvette in quel momento di soffrire ogni cosa, di esser sempre divisa da lui, piuttosto che eseguire la risoluzione presa; ma quando egli si fu mostrato, ed ebbe detto: » son qui, andiamo; » quando tutti si mostrarono pronti ad avviarsi senza esitazione, come a cosa stabilita, irrevocabile; Lucia non ebbe spazio nè cuore d'intromettere difficoltà, e come strascinata, prese tremando un braccio della madre, un braccio del promesso sposo, e si mosse colla brigata avventuriera.

Zitti zitti, nelle tenebre, a passo misurato, uscirono della porta e presero la strada fuori del paese. La più corta sarebbe stata di attraversarlo, per divenire all'altro capo dove era la casa di don Abbondio: ma scelsero quell'altra per non esser veduti. Per viottoli tra gli orti e i campi, giunsero presso a quella casa, e quivi si divisero. I due promessi rimasero nascosti dietro l'angolo di essa; Agnese con loro, ma un po'più innanzi, per accorrere in tempo ad incontrare Perpetua e ad impadronirsene; Tonio col disutilaccio di Gervaso che non sapeva far nella da se, e senza il quale non si poteva far nulla, si affacciarono bravamente alla porta, e toccarono il martello.

Chi è, a quest'ora? » gridò una voce alla finestra che si aperse in quel momento: era la voce di Perpetua. » Malati non ce n'è, ch'io » sappia. È forse accaduta qualche disgrazia?»

» Son'io, » rispose Tonio, » con mio fratello, che abbiamo bisogno di parlare al si-

s gnor curato.

» È ora da cristiani questa? » rispose bruscamente Perpetua. » Che discrezione? Tor-

» nate domani. »

» Sentite: tornerò o non tornerò: ho ri» scossi non so che danari, e veniva a saldare
» quel debituccio che sapete: aveva qui venti» cinque belle berlinghe nuove; ma se non si
» può, pazienza: questi so come spenderli,
» e tornerò quando ne abbia messi insieme de» gli altri. »

» Aspettate, aspettate: vado e torno. Ma

» perchè venire a quest'ora? »

Se l'ora potete mutarla, io non mi op pongo: per me son qui; e se non mi volete,
 me ne vado.

» No, no, aspettate un momento: torno

» con la risposta. »

Così dicendo, richiuse la finestra. A questo punto Agnese si spiccò dai promessi, e detto sotto voce a Lucia: » coraggio; è un momento; gli è come far cavare un dente; » venne ad unirsi ai due fratelli dinanzi alla porta, e si mise a ciarlare con Tonio in maniera che Perpetua tornando e veggendola quivi dovesse credere che ella passava per di là, e Tonio l'aveva rattenuta un momento.

## CAPITOLO VIII.

— Carneade! Chi era costui? — ruminava tra se don Abbondio seduto sul suo seggiolone, in una stanza al piano di sopra, con un libricciuolo aperto dinanzi, quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata. — Carneade! questo nome mi par bene di averlo inteso o letto; doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico: è un nome di quelli; ma chi diavolo era costui? — Tanto il pover uomo era lontano da prevedere che burrasca gli si addensasse in sul capo!

Bisogna sapere che don Abbondio si dilettava di leggere qualche riga ogni giorno, ed un curato suo vicino, che aveva un po' di libreria, gli prestava un libro dopo l'altro, il

» A quest'ora? » disse anch'egli don Ab-

bondio, com'era naturale.

» Che vuol ella? Non hanno discrezione:

na se non lo piglia al volo...»

» Se non lo piglio ora, chi sa quando lo » potrò pigliare. Fatelo venire... Ehi! Ehi! » siete poi ben sicura che sia egli Tonio? »

» Diavolo! » rispose Perpetua; e scese, aperse la porta, e disse: » dove siete? » Tonio si mostrò; e in quella si mostrò pure Aguese, e salutò Perpetua per nome.

» Buona sera, Agnese, » disse Perpetua:

» donde si viene a quest'ora? »

» Vengo da...» e nominò un paesetto vicino. » E se sapeste... » continuò: mi so-» no indugiata appunto in grazia vostra. » » Oh perchè? » domandò Perpetua; e rivolta ai due fratelli, » entrate, » disse, » che

» vengo anch'io. »

» Perchè, » ripigliò Agnese, » una donna » di quelle che non sanno le cose, e voglion » parlare... credereste? si ostinava a dire che » voi non vi siete sposata con Beppo Suola-» vecchia, nè con Anselmo Lunghigna, per-» chè non vi hanno voluta. Io sosteneva che » voi gli avete rifiutati, l'uno e l'altro...»

» Šicuro. Oh la bugiarda! la bugiardona!

» Chi è costei? »

» Non me lo domandate, che non mi pia-» ce metter male. »

» Me lo direte; me lo avete a dire: oh la

» bugiarda! »

» Basta...; ma non potete credere quan-» to mi sia saputo male di non conoscer bene » tutta la storia, per confonder colei. »

» E una bugiacciaccia, » disse Perpetua, » la più infame! Quanto a Beppo, tutti san» no e hanno potuto vedere... Ehi, Tonio! 
» socchiudete la porta e salite pure, ch' io 
» vengo. » Tonio rispose di dentro che sì, e 
Perpetua proseguì la sua narrazione appassionata. In faccia alla porta di don Abbondio si 
apriva tra due casipole una stradetta, la quale 
non correva diritta più che la lunghezza di 
quelle, e volgeva nei campi. Agnese vi s'avviò, come se volesse trarsi alquanto in disparte per parlare più liberamente, e Perpetua 
dietro. Quando ebbero voltato il canto, e furono in luogo donde non si poteva più vedere

ta di braccio, ed entrambi in punta di piedi voltarono anche essi il loro canto, strisciaron quatti quatti rasente il muro, vennero alla porta, l'aprirono dilicatamente; uno e due, cheti e chinati, furono nell'andito: quivi erano i due fratelli ad aspettare. Renzo abbassò pian piano il saliscendo nel monachetto: e tutti quattro su per le scale, non facendo pur romore per due. Giunti sul pianerottolo, i due fratelli si fecero alla porta della stanza che era di fianco alla scala; gli sposi si strinsero alla parete.

» Deo gratias, » disse Tonio, a voce

opiegata.

» Tonio, eh? Entrate, » rispose la voce di dentro.

Il chiamato schiuse le imposte appena quanto era necessario per passare egli e il fratello ad un per volta. La riga di luce che uscì d'improvviso per quella apertura e scorse a traverso il pavimento oscuro del pianerottolo, fece trepidare Lucia, come s'ella fosse scoverta. Entrati i fratelli, Tonio si chiuse l'uscio dietro: gli sposi rimasero immobili nelle tenebre, con le orecchie tese, tenendo il fiato: il romore più forte era il martellar che faceva il povero cuore di Lucia.

Don Abbondio stava, come abbiam detto, sur una vecchia seggiola, ravvolto in una vecchia zimarra, imbacuccato in un vecchio berretto a foggia di camauro che gli faceva cornice intorno alla faccia, al lume scarso d'una picciola lucerna. Due folte ciocche che gli scappavano fuor del berretto, due folti sopraccigli, due folti mustacchi, un folto pizzo pel lungo del mento, tutti canuti e sparsi su quella faccia brunazza e rugosa, potevano assomigliarsi a cespugli nevicosi sporgenti da un dirupo, al chierore della luna.

» Ah! ah! » fu il suo saluto, mentre si cavava gli occhiali e gli riponeva nel libric-

ciuolo.

» Dirà il signor curato che son venuto tar-» di, » disse Tonio, inchinandosi, come pure fece, ma più goffamente, Gervaso.

» Sicuro che è tardi: tardi in tutte le ma-

» niere. Lo sapete che sono ammalato? »

» Oh me ne spiace! »

L'avrete inteso dire, sono ammalato, e
non so quando potrò lasciarmi vedere....
Ma perchè vi siete tirato dietro quel....
quel figliuolo?

» Così per compagnia, signor curato. »

» Basta, vediamo. »

» Sono venticinque berlinghe nuove, di » quelle col sant'Ambrogio a cavallo, » disse Tonio, cavandosi un gruppetto di tasca.

» Vediamo, » replicò don Abbondio: e preso il gruppetto, si rimesse gli occhiali, lo spiegò, cavò le berlinghe, le volse, le rivolse, e noverò, le trovò irreprensibili.

» Ora, signor curato, mi darà la collana

» della mia Tecla. »

» È giusto, » rispose don Abbondio: e andò ad un armadio, e cacciata una chiave, guardandosi intorno come per tener lontani gli spettatori, aperse una parte d'imposta, riempì l'apertura colla persona, introdusse la testa per guardare e un braccio per ritirare il pegno; lo ritirò, chiuse l'armadio, svolse il cartoccino, e disse: » va bene: » lo ripiegò, e lo consegnò a Tonio.

» Ora, » disse questi, » si contenti di met-

» tere un po'di nero sul bianco. »

» Anche questa! » disse don Abbondio: » le sanno tutte. Ih! com' è divenuto sospet-» toso il mondo! Non vi fidate di me? »

» Come, signor curato! s'io mi fido? El» la mi fa torto. Ma, siccome il mio nome è
» sul suo libraccio, dalla parte del debito...
» dunque giacchè ella ha già avuto l'incomo» do di scrivere una volta, così... dalla vita
» alla morte...»

» Bene bene, » interruppe don Abbondio, e brontolando, tirò a se un cassetto del tavolino, ne tolse carta, penna e calamaio, e si pose a scrivere, ripetendo a viva voce le parole, a misura che gli uscivano dalla penna. Frattanto Tonio e ad un suo cenno Gervaso, si posero in piedi dinanzi al tavolino in modo di togliere allo scrittore la vista della porta; e come per ozio andavano soffregando coi piedi il pavimento, per dar segno a quei di fuori che entrassero, e confondere nello stesso tempo il romore delle loro pedate. Don Abbondio attuffato nella sua scrittura non badaya ad

altro. Al fruscio dei quattro piedi, Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse per darle coraggio, e si mosse traendosela dietro tutta tremante, che da per se non vi si sarebbe potuta condurre. Entrarono pian piano in punta di piedi, comprimendo il respiro, e si clolocarono dietro i due fratelli. Intanto don Abbondio, finito di scrivere, rilesse attentamente, senza sollevar gli occhi dalla carta; la piegò, dicendo: » sarete contento ora? » e levatisi con una mano gli occhiali dal naso, sporse con l'altra il foglio a Tonio, alzando la faccia. Tonio, stendendo la destra a prenderlo. si ritirò da una parte, Gervaso, ad un suo cenno, dall'altra: ed ecco, come al dividersi d'una scena, apparire nel mezzo Renzo e Lucia. Don Abbondio intravvide, vide, si spaventò, si stupì, s'infuriò, pensò, prese una risoluzione: tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: » signor curato, in » presenza di questi testimoni, quest'è mia » moglie.» Le sue labbra non eran ancora tornate in riposo, che don Abbondio aveva già lasciata cader la quitanza, afferrata colla manca, e sollevata la lucerna, ghermito con la destra il tappeto che copriva la tavola e tiratolo a se con furia, gittando a terra, libro, carta, calamaio e polverino, e balzando tra la seggiola e la tavola s'era avvicinato a Lucia. La poveretta con quella sua voce soave, e allora tutta tremante, aveva appena potuto proferire: » e questo ... » che don Abbondio le aveva gittato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul volto, per impedirle di pronunziare intera la formola. E tosto, lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano, si aiutò anche con quella a ravvolgerle quel drappo intorno alla faccia, che quasi l'affogava; e intanto gridava a testa, come un toro ferito: » Perpe-» tua, Perpetua, tradimento, aiuto! » 11 lucignolo morente sul pavimento, mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale affatto smarrita, non tentava pure di svilupparsi, e poteva parere una statua sbozzata in creta, sulla quale l'artefice ha gittato un umido panno. Cessata ogni luce, don Abbondio lasciò la poveretta, e andò cercando a tentone la porta che metteva ad una stanza più interna; la trovò, vi entrò, si chiuse dentro, gridando tuttavia: 22 Perpetua, tradimen-» to, aiuto, fuori di questa casa, fuori di » questa casa. » Nell'altra stanza tutto era confusione: Renzo, cercando di cogliere il curato, e remigando colle mani, come se facesse a gatta cieca, era giunto alla porta, e bussava, gridando: » apra, apra, non faccia » schiamazzo. » Lucia chiamava Renzo con voce fioca, e diceva supplicando: » andiamo, » andiamo, per amor di Dio. » Tonio, carpone andava scopando colle mani il pavimento, per adunghiare la sua quitanza. Gervaso spiritato, gridava e trasaltava, cercando la porta della scala per uscire a salvamento.

In mezzo a questo serra serra, non possiamo lasciare di arrestarci un momento a fare una riflessione. Renzo il quale strepitava di notte in casa altrui, che vi si era tramesso di soppiatto, e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l'apparenza d'un oppressore; eppure alla fine del fatto, egli era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente ai fatti suoi, parrebbe la vittima; eppure in realta era egli che faceva torto. Così va sovente il mondo...voglio dire, così andava nel secolo decimo settimo.

L'assediato, veggendo che il nemico non dava segno di sgomberare, aperse una finestra che guardava in sul sagrato, e si diede a gridare: » aiuto! aiuto! » Batteva la più bella luna del mondo: l'ombra della chiesa, e più in fuori l'ombra lunga ed acuta del campanile si stendeva bruna, immobile e netta sul piano erboso e lucente del sagrato; ogni oggetto si poteva discernere quasi come di giorno. Ma fin dove giungeva lo sguardo, non appariva indizio di persona vivente. Contiguo però al muro laterale della chiesa, e appunto dal lato che guardava verso la casa parrocchiale, era un piccolo abituro, un bugigattolo dove dormiva il sagrestano. Fu questi riscosso da quello sformato grido, fe' un balzo in sul letto, ne scese in fretta, aperse l'impannata d'una finestrella, mise la testa fuori, colle palpebre incollate tuttavia, e disse: » che cosa c'è? »

» Correte, Ambrogio! aiuto! gente in ca-» sa, » gridò verso di lui don Abbondio. » » Vengo subito, » rispose quegli; tirò indietro la testa, richiuse la sua impannata, e quantunque mezzo trasognato e più che mezzo sbigottito, trovò su due piedi uno spediente per dar più aiuto che non gliene venisse dimandato, senza cacciarsi egli nel tafferuglio, qual ch'ei fosse. Dà di piglio alle brache che teneva sul letto, cacciasele sotto il braccio come un cappello di gala, e giù balzelloni per una scaletta di legno; corre al campanile, afferra la corda della più grossa di due campanette che v'erano, e suona a martello.

Ton, ton, ton, ton: i contadini balzano a seder sul letto; i garzoni sdraiati sul fenile, tendono l'orecchio e saltano in piedi. » Che è? » Che è? Campana a martello! Fuoco? Ladri? » Banditi? » Molte donne consigliano, pregano i mariti di non si muovere, di lasciar correre gli altri: alcuni si alzano, e vanno alla finestra: i poltroni, come se si arrendessero alle preghiere, si rappiattano sotto le coltri; i più curiosi e più bravi accorrono a torre le forche e gli archibugi, per correre al romore: altri stanno a vedere.

Ma prima che quelli fossero all'ordine, prima anzi che fossero ben desti, il romore era giunto agli orecchi d'altre persone che vegliavano, non lontano, in piedi e vestite; i bravi in un luogo, Agnese e Perpetua in un altro. Diremo prima brevemente ciò che facessero coloro dal momento in cui gli abbiamo lasciati, parte nel casolare e parte all'osteria. Questi tre, quando videro tutte le porte chiuse e la via deserta, uscirono, mostrando d'andarsene lontano, diedero pian piano una

giravolta pel villaggio, onde chiarirsi se ognuno era ritirato; e in fatti non iscontrarono anima viva, nè intesero il più piccolo strepito. Passarono anche, e più pianamente, dinanzi alla nostra povera casetta: la più quieta di tutte, giacchè non v'era più nessuno. Andarono allora diritto al casolare, e fecero la loro relazione al signor Griso. Tosto egli si pose in testa un cappellaccio, in su le spalle un sanrocchino di tela incerata, sparso di arselle, prese in mano un bordone da pellegrino, disse: » andiamo da bravi: zitti, e attenti agli » ordini; » si mosse il primo, gli altri dietro, e in breve divennero alla casetta, per una strada opposta a quella per cui se n'era allontanata la nostra brigatella, andando anch'essa alla sua spedizione. Il Griso rattenne la truppa alcuni passi lontano, andò innanzi solo ad esplorare, e visto tutto deserto e tranquillo al di fuori, fece venire avanti due di que' tristi, diede loro ordine di scalar chetamente il muro che chiudea il cortiletto, e calati dentro, di appiattarsi in un angelo, dopo una folta ficaia ch'egli aveva appostata il mattino. Ciò fatto, picchiò sommessamente, con intenzione di dirsi un pellegrino smarrito che domandava ricovero fino a giorno. Nessuno risponde: ripicchia un po'più forte; nè un zitto. Allora egli va a chiamare un terzo malandrino, lo fa calare nel cortiletto al modo degli altri due, coll'ordine di sconficcar bel bello il chiavistello per di dentro, onde aver libero l'ingresso e la ritirata. Tutto si eseguisce con gran

cautela e con prospero successo. Vassene a chiamar gli altri, li fa entrare con se, li manda a rimpiattarsi a canto ai primi, rabbatte l'uscio dolce dolce, vi posa due sentinelle al di dentro, e va dritto alla porta del terreno. Bussa anche quivi; aspetta: e'poteva ben aspettare. Sconficca pian pianissimo anche quella porta: nessuno di dentro dice: chi va là? nessuno si fa sentire: meglio non può andare. Avanti dunque: » st, » chiama quei della ficaia, eutra con loro nella stanza terrena dove il mattino aveva scelleratamente accattato quel tozzo di pane. Cava fuori esca, pietra focaia, acciarino e zolfanelli, accende un suo lanternino, mette piede nell'altra stanza più internà, per accertarsi che nessuno vi sia: non c'è nessuno. Ritorna; va all'uscio della scala, guarda, porge orecchi: solitudine e silenzio. Lascia due altre sentinelle al terreno, si fa venir dietro il Grignapoco, un bravo del contado di Bergamo, che solo doveva minacciare, acchetare, comandare, essere in somma il dicitore, assinchè la sua loquela potesse sar credere ad Agnese che la spedizione veniva da quella parte. Con costui al fianco, e gli altri dietro, il Griso sale adagio adagio bestemmiando in cuore suo ogni scalino che scricchiolasse, ogni pedata di que' mascalzoni che facesse romore. Finalmente è in cima. Qui giace la lepre. Spinge mollemente la porta che mette alla prima stanza, l'imposta cede, si fa spiraglio: vi mette l'occhio; è scuro: vi mette l'orecchio, per sentire se qualcheduno russa, fiata, brulica là entro; niente. Dunque avanti: ponsi la lanterna dinanzi al muso, per vedere senza esser veduto, spalanca la porta, scorge un letto; addosso: il letto è fatto e spianato, colla rimboccatura distesa e composta sul capezzale. Si stringe nelle spalle, si volge alla compagnia, accenna loro ch'egli va a vedere all'altra stanza, e che gli tengan dietro pian piano; vi va, fa le stesse cerimonie, trova la stessa cosa. » Che diavolo è questo? » dice egli allora spiegatamente: » che qualche cane tradi-» tore abbia fatto la spia? » Si danno tutti, con men cautela a guardare, a tastare per ogni cantone, metton sossopra la casa. Mentre costoro sono in tale faccenda, i due che vegliano alla porta della via, sentono venire per quella, dal di fuori del villaggio, avvicinarsi e spesseggiare una picciola pedata: s'immaginano che quel chiunque sia passerà dritto; stanno cheti, e a buon conto si tengono all'erta. Ed ecco che la pedata si ferma appunto alla porta. Era Menico che veniva in fretta, mandato dal padre Cristoforo ad avvisare le due donne che per amor del cielo scappassero tosto di casa e si rifuggissero al convento, perchè . . . il perchè lo sapete . Prende la maniglia del catenaccio per bussare, e se lo sente traballar nella mano schiodato e scassinato. Che è questo?, pensa egli, e spinge l'imposta atterrito; quella s'apre, egli mette un piè dentro in gran sospetto, e si sente ad un punto brancare per le due braccia, e due voci sommesse a destra e a sinistra che dicono in tuono

minaccioso: » zitto! taci, o sei morto. » Egli all' opposto alza uno strido: uno degli afferratori gli dà d'una gran zampa in sulla bocca, l'altro mette mano ad un coltellaccio per fargli paura. Il garzoncello trema come una foglia e non tenta pur di gridare; ma tutt'ad un tratto, in sua vece, e con ben altro tuono, scoppia quel primo tocco di squilla così fatto, e dietro una tempesta di rintocchi alla fila. Chi è in difetto è in sospetto, dice il proverbio milanese; all'uno e all'altro furfante parve di sentire in quei tocchi il suo nome, cognome e soprannome: lasciano andare le braccia di Menico, ritirano le loro in furia, spalancano la mano e la bocca, si guardano in cera, e corrono alla casa, dov'era il grosso della compagnia. Menico fuora, e a gambe per la contrada alla volta del campanile, dove a buon conto qualcheduno vi doveva essere. Agli altri furfanti che rovistavano la casa all'alto e al basso, il terribile tocco fece la stessa impressione: si sconfondono, si scompigliano, si urtano a vicenda: ognuno cerca la via più breve per gittarsi alla porta. Eppure ell'era tutta gente provata e avvezza a mostrare il viso; ma non poterono star saldi contra un pericolo indeterminato, e che non s'era fatto vedere un po'da lontano prima di venir loro addosso. Vi volle tutta la superiorità del Griso a tenergli insieme, tanto che la fosse ritirata e non fuga. Come il cane che scorta un gregge di porci corre or qua or là a quei che si sbandano, ne addenta uno per un'orecchia e lo tira in ischiera,

ne spinge un altro col muso, abbaia ad un altro che esce di fila in quel momento; così il pellegrino acciuffa uno di coloro che già toccava la soglia e lo strappa indietro, caccia indietro col bordone uno e un altro che v'eran già presso, grida agli altri che scorrazzano senza saper dove, tanto che li raccozzò tutti nel mezzo del cortiletto. » Alto! alto! pistole in » mano, coltelli in pronto, tutti insieme e poi » andremo: così si va. Chi volete che ci toc-» chi, se stiamo ben insieme, gaglioffoni? Ma » se ci lasciamo acchiappare a uno a uno, an-» che i villani ce ne daranno. Vergogna! Die-» tro a me, e uniti. » Dopo questa breve arringa, si pose alla fronte, e uscì il primo. La casa, come abbiamo detto, era in capo del villaggio: il Griso prese la strada che metteva fuori, e tutti gli tennero dietro in buon ordine.

Lasciamoli andare, e torniamo un passo addietro a pigliare Agnese e Perpetua, che abbiamo piantate al di là d'un certo canto. Agnese aveva procurato di slontanar l'altra dalla casa di don Abbondio, il più che fosse possibile; e fino ad un certo punto la cosa era andata bene. Ma tutt' ad un tratto la serva s'era ricordata della porta rimasta aperta, e aveva voluto tornare indietro. Non c'era che dire: Agnese per non farle nascere qualche sospetto, aveva dovuto voltar con lei e andarle dietro, cercando però di soprattenerla ogni volta che la vedesse infervorata ben bene nel racconto di quei tali matrimoni andati a monte. Mo-

strava di darle una grande udienza, e di tempo in tempo, per far vedere che stava attenta, o per ravviare il cicalio, diceva: » sicuro; » adesso capisco: va benissimo: la è chiara: e » poi? e egli? e voi? » Ma intanto faceva un altro discorso con se stessa. — Saranno mo usciti a quest'ora? O saranno ancor dentro? Che allocchi siamo stati tutti e tre a non concertar qualche segnale per dare avviso a me quando la fosse riuscita! È stata proprio grossa! Ma la è fatta: ora il meglio è di tener costei a bada il più che si possa: alla peggio sarà un po'di tempo perduto. - Così a pose e a scorserelle, s'erano ricondotte poco lontano dalla casa di don Abbondio; la quale però non vedevano per ragione di quel tal canto: e Perpetua, trovandosi ad un punto importante della narrazione, s'era lasciata fermare senza far resistenza, anzi senza avvedersene, quando repente s'udì venir rimbombando dall'alto nel vano immoto dell'aria, per l'ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di don Abbondio: » aiuto! aiuto!»

» Misericordia! che cosa è stato? » gridò

Perpetua, e volle correre.

» Che è? che è? » disse Agnese, ritenendola per la gonna.

» Misericordia! non avete inteso? » repli-

cò quella svincolandosi.

Che è? che è? » ripetè Agnese, afferrandola per un braccio.

Diavolo d'una donna! » sclamò Perpe-

tua, ributtandola per mettersi in libertà, e a correre. In quella, più lontano, più sottile, più istantaneo, s'ode lo strillo di Menico.

Misericordia! » grida anche Agnese, e a galoppo dietro l'altra. Avevan quasi appena levate le calcagna, quando la squilla intonò, un tocco, e due e tre, e una seguenza: sarebbero stati sproni se quelle ne avessero avuto bisogno. Perpetua giunge di due passi la prima: mentre vuol lanciare la mano alle imposte e spalancarle, ecco le si spalancano per di dentro, e sulla soglia Tonio, Gervaso, Renzo, Lucia, che, trovata la scala, n'erano venuti giù saltelloni, e sentendo poi quel terribile martellamento correvano in furia a mettersi in salvo.

» Che c'è? che c'è? » domando Perpetua ansante ai fratelli, che le risposero con un urtone e scantonarono. » E voi! Come! che fate » qui voi? domando poscia all'altra coppia, quando l'ebbe raffigurata. Ma quelli pure uscirono senza rispondere. Perpetua per accorrere dov' era maggior bisogno, non chiese altro, si gettò a furia nell'andito, e galoppò a tentone verso la scala.

I due sposi rimasti promessi si trovarono in faccia Agnese, che arrivava trambasciata e affannosa. » Ah siete qui! » diss' ella traendo la parola a stento. » Com'è andata? che cos'è » la campana? Mi par d'aver inteso...»

» A casa, a casa, » diceva Renzo, » prima » che venga la gente. » E s'avviavano; ma arriva Menico a tutta corsa, li riconosce, si pone dinanzi a loro, e ancor tutto tremante, colla voce mezzo spenta, dice: » dove andate? » indietro, indietro! per di qua al convento. »

» Sei tu che...? » cominciava Agnese.

» Che è? » domandava Renzo. Lucia tutta smarrita taceva e tremava.

» C'è il diavolo in casa, » riprese Menico anelante. » Gli ho veduti io: m'hanno voluto » ammazzare: l'ha detto il padre Cristoforo: » e anche voi Renzo; ha detto che veniate » subito: e poi gli ho veduti io: provvidenza » che vi trovo qui tutti: vi dirò poi quando » saremo fuori. »

Renzo che era il più in cervello di tutti, pensò che di qua o di la conveniva andar subito, prima che la gente accorresse, e che la più sicura era di fare ciò che Menico consigliava, anzi comandava colla forza di uno spaventato. Per istrada poi, e fuori del garbuglio e del pericolo, si potrebbe chiedere al garzoncellouna spiegazione più chiara. » Cam-» mina innanzi, » gli disse. » Andiamo con » lui, » disse alle donne. Si volsero, tirarono in fretta verso la chiesa, attraversarono il sagrato, dove per grazia del cielo, non v'era ancora anima viva, entrarono in una stradetta che passava tra la chiesa e la casa di don Abbondio: alla prima callaietta che trovarono, dentro; e via pei campi.

Non erano forse ancora dilungati un cinquanta passi, quando la gente cominciò a trarre sul sagrato; e ad ogni momento ingrossava. Si guardavano in viso gli uni gli altri: ognuno aveva una domanda da fare, nessuno una risposta da dare. I primi arrivati corsero alla porta della chiesa: era serrata. Corsero al campanile di fuori; e uno di quelli, messa la bocca ad un finestrucolo, a una specie di balestriera, cacciò dentro un: »che diavolo c'è?» Quando Ambrogio intese una voce conosciuta, lasciò andare la corda; e fatto certo dal ronzio, che era accorso molto popolo, rispose: » vengo ad aprire. » Si adattò in fretta l'arnese che aveva portato sotto il braccio, venne per di dentro alla porta della chiesa, el'aperse.

» Che cosa è tutto questo fracasso? — Che

» cosa è! — Dov'è! — Chi è! »

» Come, chi è? » disse Ambrogio tenendo con una mano un'imposta, e con l'altra quel tale abbigliamento che s'era messo così in fretta: » Come! Non lo sapete? Gente in » casa del signor curato. Alto, figliuoli: aiu-» to. » Si voltano tutti a quella casa, guardano, vi si appressano in frotta, guardano ancora in su, porgon le orecchie: tutto quieto. Altri corrono alla porta della via: è chiusa e sprangata: guardano in su: non v'è una finestra aperta: non si sente un zitto.

" Chi è là dentro? — Ohe, ohe! — Si-

» gnor curato! - Signor curato! »

Don Abbondio, il quale, appena accortosi della fuga degl'invasori, s'era ritirato dalla finestra, e l'aveva richiusa, e che in questo momento stava a battagliar sotto voce con Perpetua che l'aveva lasciato solo in quel viluppo, dovette, quando si sentì chiamare a voce

Tom. 1.

di popolo, venir di nuovo alla finestra; e visto quel gran soccorso, si pentì d'averlo invocato.

» Che cosa è stato? — Che le hanno fat-» to? — Chi sono costoro? — Dove sono? » gli veniva gridato da cinquanta voci a un tratto?

» Non c'è più nessuno: vi ringrazio: tor-

» nate pure a casa . »

» Ma chi è stato? — Dove sono andati? — » Che è accaduto? »

» Cattiva gente, gente che gira di notte; » ma sono fuggiti: tornate a casa: non c'è » píù niente: un' altra volta, figliuoli: vi rin-» grazio del vostro buon cuore. » E detto questo, si ritrasse, e chiuse la finestra. Qui alcuni cominciarono a brontolare, altri a beffare, altri a bestemmiare; altri si stringevano nelle spalle e s'avviavano: quando arriva uno tutto trafelato che stentava a formar le parole. Stava costui di casa quasi rimpetto alle nostre donne, ed essendosi, al romore, fatto alla finestra, aveva veduto nel cortiletto quel rimescolamento dei bravi, quando il Griso si affannava a rannodarli. Quand'ebbe riavuto il fiato grido: » che fate qui, figliuoli? non è qui » il diavolo; è giù in fondo alla contrada, alla » casa di Agnese Mondella: gente armata, son » dentro; par che vogliano ammazzar un pel-» legrino: chi sa che diavolo c'èl »

» Che? — Che? — E comincia una consulta tumultuosa. » Bisogna andare. — » Bisogna vedere. — Quanti sono? — Quan-» ti siamo? — Chi sono? — Il console! il

» console! »

» Son qui, » risponde il console di mezzo alla folla, » son qui: ma bisogna aiutarmi, bi-» sogna obbedire. Presto: dov'è il sagrestano? » alla campana, alla campana. Presto: uno » che corra a Lecco a cercar soccorso: venite » qui tutti...»

Chi accorre, chi sguizza tra uomo e uomo e se la batte; il tumulto era grande quando arriva un altro che gli aveva veduti partire in fretta, e grida alla sua volta: » correte, figliuo-» li: ladri, o banditi che scappano con un » pellegrino: son già fuori del paese: addos-» so! addosso! » A questo avviso, senza aspettar gli ordini del capitano, si muovono in massa, giù alla rinfusa per la contrada: a misura che l'esercito procede, molti della vanguardia allentano il passo, si lasciano sopravanzare, e si ficcano nel corpo della battaglia: gli ultimi spingono innanzi: lo sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. Le tracce dell'invasione erano recenti, e manifeste: la porta aperta, i chiavistelli sconficcati, ma gl'invasori erano spariti. Si entra nel cortile, si va alla porta del terreno: aperta, e sconficcata anch'essa: si domanda: » Agnese! Lucia! Il pellegrino! Dov'è il » pellegrino? L'avrà sognato Stefano, il pel-» legrino. — No, no: l'ha visto anche Car-» landrea. Ohe, pellegrino! - Agnese! Lu-» cia ! » Nessuno risponde. » Le hanno por-» tate via ! » V' ebbe allora di quelli che, levando la voce, proposero d'inseguire i rapitori: che l'era una nefandità; e sarebbe una

vergogna pel paese, se ogni hirbone potesse a man salva venire a portarne via le donne come il nibbio i pulcini da un'aia disabitata. Nuova consulta e più tumultuosa: ma uno (e non si seppe mai hene chi fosse stato) gittò nella brigata una voce che Agnese e Lucia s' erano poste in salvo in una casa. La voce corse rapidamente, ottenne credenza, non si parlò più di dar la caccia ai fuggitivi, e la brigata si sparpagliò, andando ognuno a casa sua. Era un bisbiglio, uno strepito, un bussare e un aprir di porte, un apparire e uno sparir di lucerne, un interrogare di donne dalle sinestre, un rispondere dalla via. Tornata questa deserta e tacita, i discorsi continuarono nelle case, e morirono negli sbadigli, per ricominciar poi il domani. Fatti però, non ve n'ebbe altri; se non che al mattino di quel domani, il console stando nel suo campo, col mento appoggiato sulle mani, e le maui sul manico della vanga mezzo confitta nel terreno, e con un piede sul vangile: stando, dico, a speculare tra se e se sui misteri della notte passata, e sulla ragione composta di ciò che a lui s'aspettasse, e di ciò che gli convenisse di fare, vide venire alla sua volta due uomini di assai gagliarda presenza, chiomati come due re dei Franchi della prima razza, e somigliantissimi nel resto a que' due che cinque giorni prima avevano affrontato don Abbondio, se pur non erano quei medesimi. Costoro con un tratto ancor meno cerimonioso, intimarono al console che si guardasse bene di far deposizione

al podestà dell'avvenuto, di rispondere il vero, caso che ne venisse interrogato, di ciarlare, di fomentar le ciarle dei villani, per quanto aveva cara la speranza di morire di malattia.

I nostri fuggiaschi camminarono un pezzo di buon trotto, in silenzio, volgendosi or l'uno or l'altro a guardare se nessuno gl'inseguiva, tutti in affanno per la fatica della fuga, pel battimento e per la sospensione patita, pel cruccio della mala riuscita, per l'apprensione confusa del nuovo oscuro pericolo. E vie più in affanno li teneva l'incalzare continuo di quei rintocchi i quali, quanto per l'allontanarsi venivano più fiochi e ottusi, tanto pareva che prendessero non so che di più lugubre e di malauroso. Il martellare cessò finalmente. Queglino allora trovandosi in un campo disabitato, e non sentendo un zitto all'intorno, allentarono il passo; e fu la prima Agnese che, raccolto il fiato, ruppe il silenzio chiedendo a Renzo com'era andata, chiedendo a Menico che fosse quel diavolo in casa. Renzo contò brevemente la sua trista storia; e tutti e tre si volsero al fanciullo, il quale riferì più espressamente l'avviso del padre, e narrò quello ch'egli stesso aveva veduto e rischiato, e che pur troppo confermava l'avviso. Gli ascoltatori compresero più che Menico non avesse saputo dire: a quella rivelazione furon presi da un nuovo brivido, ristettero tutti e tre un momento nel mezzo del cammino, ricambiarono fra loro uno sguardo di spavento; e tosto con un movimento unanime, tutti e tre posero

una mano quale sul capo, quale sulle spalle del ragazzo, come per accarezzarlo, per ringraziarlo tacitamente ch'egli fosse stato per loro un angelo tutelare, per significargli la compassione che sentivano, e quasi per chiedergli scusa dell'angoscia da lui sofferta e del pericolo corso per la loro salvezza. » Ora tor-» na a casa, perchè i tuoi non abbiano a star » più in angustia per te, » gli disse Agnese; e ricordandosi delle due parpagliole promesse, ne cavò quattro, e gliele diede, aggiun-gendo: » basta; prega il Signore che ci rive-» diamo presto: e allora... Renzo gli diede una berlinga nuova, e lo pregò ben bene di non dir nulla della commissione avuta dal padre; Lucia lo accarezzò di nuovo, lo salutò con voce accorata, e il ragazzo li salutò tutto intenerito, e tornò indietro. Quelli si ravviarono tutti pensosi, le donne innanzi e Renzo alle spalle, come per custodia. Lucia si teneva stretta al braccio della madre, e scansava dolcemente e con destrezza l'aiuto che il giovane le offriva nei passi malagevoli di quel viaggio fuor di strada; vergognosa in se, anche in un tale turbamento, dell'essere già stata tanto sola con lui e tanto famigliarmente, quando s'aspettava d'essere fra pochi momenti sua moglie. Ora, svanito così dolorosamente quel sogno, ella si pentiva di essere trascorsa così oltre, e fra tante cagioni di trepidare, trepidava pur anche per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male, per quel pudore che ignora se stesso, somigliante alla paura del fanciullo che trema nelle tenebre senza saper di che.

» E la casa? » disse un tratto Agnese. Ma per quanto la cura che le strappava quella esclamazione fosse importante, nessuno rispose, perchè nessuno poteva darle una risposta soddisfacente. Continuarono in silenzio il lor cammino, e poco dopo sbucarono finalmente ad una piazzetta dinanzi alla chiesa del convento.

Renzo si fece alla porta della chiesa, e la sospinse bel bello. La porta di fatto si aperse, e la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la faccia pallida, e la barba d'argento del padre Cristoforo, che stava quivi ritto in aspettazione. Visto che nessuno vi mancava, » Dio sia » benedetto! » diss'egli, e fece lor cenno che entrassero. A canto a lui stava un altro cappuccino, ed era il laico sagrestano, ch'egli con preghiere e con ragioni, aveva persuaso a vegliar con lui, a lasciar socchiusa la porta, e starvi in sentinella per accogliere quei poveri minacciati: e non si richiedeva meno dell'autorità del padre e della sua fama di santo per condurre il laico ad una condiscendenza incomoda, pericolosa, e irregolare. Entrati che furono, il padre Cristoforo richiuse pian piano la porta; allora il sagrestano non potè più reggere, e tratto il padre in disparte, gli andava susurrando all'orecchio: » ma padre, padre! » di notte ... in chiesa... con donne ... chiude-» re...la regola...ma padre! » E crollava la testa. Mentre egli articolava stentatamente quelle parole, - vedete un po'!, pensava il

padre Cristoforo, se fosse un masnadiero inseguito, fra Fazio non gli farebbe una difficoltà al mondo, e una povera innocente che scappa dagli artigli del lupo... - Omnia munda » mundis, » disse poi, volgendosi repentinamente a fra Fazio, e dimenticando che questi non intendeva di latino. Ma una tale dimenticaggine fu appunto quella che fece l'effetto. Se il padre si fosse messo a quistionare con ragioni, a fra Fazio non sarebbero mancate altre ragioni da contrapporre, e sa il cielo quando e come la cosa sarebbe finita. Ma all'udire quelle parole gravide d'un senso misterioso, e proferite così risolutamente, gli parve che in quelle dovesse contenersi la soluzione di tutti i suoi dubbi. S'acquietò, e disse: » va hene; ella ne sa più di me.»

» Fidatevi pure, » rispose il padre Cristoforo; e al dubbio chiarore della lampada che ardeva dinanzi all'altare, si accostò ai ricoverati, i quali stavano sospesi attendendo, e disse loro: » figliuoli! ringraziate il Signore che vi » ha scampati da un gran pericolo. Forse in » questo momento ... ! » E qui si fece a spiegare ciò che aveva mandato accennando pel picciol messo: giacchè non sospettava ch'eglino ne sapessero più di lui, e supponeva che Menico gli avesse trovati tranquilli alle case loro, prima che vi arrivassero gli scherani. Nessuno lo disingannò, nemmeno Lucia, alla quale . però rimordeva segretamente di una tale dissimulazione con un tal uomo: ma era la notte dei viluppi e delle infinte.

» Dopo ciò, » continuò egli, » vedete be-» ne, figliuoli, che questo paese non è ora sicuro per voi. È il vostro, ci siete nati, » non avete fatto torto a nessuno; ma Dio » vuol così. È una prova, figliuoli: soppor-» tatela con pazienza, con fiducia, senza ran-» core, e siate certi che verrà tempo in cui » vi chiamerete contenti di ciò che ora acca-» de. Io ho pensato a trovarvi un rifugio per » questi primi momenti. Presto, io spero, po-» trete ritornar sicuri a casa vostra; ad ogni » modo Dio provvederà a voi pel vostro me-» glio; ed io certo mi studierò di non man-» care alla grazia ch'egli mi fa, scegliendomi » a suo ministro nel servigio di voi suoi po-» veri cari tribolati. Voi, » continuò volgen-» dosi alle due donne, » potrete fermarvi a \*\*\*. Quivi sarete abbastanza fuori di ogni » pericolo, e nello stesso tempo non troppo » Iontane dalla vostra casa. Cercate colà del » nostro convento, fate domandare il padre » guardiano, dategli questa lettera: egli sarà » per voi un altro fra Cristoforo. E tu, mio » Renzo, tu pure devi metterti per ora in » salvo dalla rabbia altrui, e dalla tua. Porta » questa lettera al padre Bonaventura da Lo-... di nel nostro convento di porta orientale in » Milano. Egli ti farà da padre, ti darà indi-" rizzo, ti troverà lavoro, fin tanto che tu » possa tornar a viver qui tranquillamente. » Andate alla riva del lago, presso allo sbocco » del Bione, » un torrente a poca distanza dal convento. » Ivi vedrete un battello fermo: » direte: barca; vi sarà domandato per chi? » rispondete: san Francesco. La barca vi ac-» coglicrà, vi trasporterà all'altra riva, dove » troverete un baroccio che vi condurrà a di-» rittura fino a \*\*\*. »

Chi domandasse come fra Cristoforo avesse così tosto a sua disposizione quei mezzi di trasporto per acqua e per terra, mostrerebbe di non conoscere qual fosse il potere di un cappuccino tenuto in concetto di santo.

Restava di pensare alla custodia delle case. Il padre ne ricevette le chiavi, incaricandosi di consegnarle a coloro, che Renzo ed Agnese gl'indicarono. Quest'ultima, consegnando la sua, mise un gran sospiro, pensando che in quel momento la casa era aperta, che il diavolo vi era stato, e chi sa che cosa vi rimaneva da custodire!

» Prima che partiate, » disse il padre, 
» preghiamo tutti insieme il Signore perchè 
» sia con voi in codesto cammino e sempre; e 
» sopra tutto vi dia forza, vi dia amore di 
» volere ciò ch'egli ha voluto. » Così dicendo s'inginocchiò nel mezzo della chiesa; e 
tutti fecer lo stesso. Poi ch'ebbero orato pochi 
momenti in silenzio, egli con voce sommessa, 
ma distinta, articolò queste parole: » noi vi 
» preghiamo ancora pel quel poveretto che ci 
» ha condotti a questo passo. Noi saremmo 
» indegni della vostra misericordia, se non ve 
» la domandassimo di cuore per lui: ne ha 
» tanto bisogno! Noi, nella nostra tribolazio» ne, abbiamo questo conforto, che siamo

» nella strada dove voi ci avete posti: pos-» siamo offerirvi i nostri guai; e diventano un » guadagno. Ma egli! Egli è vostro nimico. » Oh sventurato! egli compete con voi! Ab-» biate pietà di lui, o Signore, toccategli il » cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli » tutti i beni che noi possiamo desiderare a o noi stessi.

Levatosi poi come in fretta, disse: » via. » figliuoli, non c'è tempo da perdere: Dio vi » guardi, il suo Angelo vi accompagni: anda-» te. » E mentre eglino si avviavano con quella commozione che non trova parole e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse con voce commossa: » il cuore mi dice che ci ri-» vedremo presto. »

Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa egli il cuore? Appena un poco di quel-

lo che è già accaduto.

Senza aspettar risposta, fra Cristoforo, si ritirò a gran passo; i viaggiatori uscirono; e fra Fazio chiuse la porta, dando loro un addio, colla voce anch'egli alterata. Queglino s'avviarono pian piano alla riva ch' era stata loro indicata; videro quivi il battello, e data e ricambiata la parola, v'entrarono. Il barcaiuolo, pontando un remo alla proda, se ne staccò; raccolto poi l'altro remo, e vogando a due braccia, prese il largo verso la piaggia opposta. Non tirava un alito di vento; il lago giaceva liscio e piano, e sarebbe paruto immobile, se non fosse stato il tremolare, e l'on-

deggiar leggiero della luna, che vi si specchiava da mezzo il cielo. S'udiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del lido, il gorgoglio più lontano dell'acqua rotta tra le pile del ponte, e il tonfo misurato di quei due remi che tagliavano la superficie azzurra del lago, uscivano ad un colpo grondanti, e si rituffavano. L'onda segata dalla barca, riunendosi dietro la poppa, segnava una striscia increspata che si andava allontanando dal lido. I passeggieri silenziosi, colla faccia rivolta indietro, guardavano le montagne e il paese rischiarato dalla luna e svariato qua e là di grandi ombre. Si discernevano i villaggi, le case, le capanne: il palazzotto di don Rodrigo, colla sua torre piatta, elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce che ritto nelle tenebre sopra una compagnia di giacenti addormentati, vegliasse meditando un delitto. Lucia lo vide, e rabbrividì; discese coll'occhio a traverso la china, fino al suo paesello, guardò fiso alla estremità, scerse la sua casetta, scerse la chioma folta del fico che sopravanzava sulla cinta del cortile, scerse la finestra della sua stanza; e seduta com'era sul fondo della barca, appoggiò il gomito sulla sponda, chinò su quello la fronte, come per dormire, e pianse segretamente.

Addio, montagne sorgenti dalle acque, ed erette al cielo; cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più fa-

migliari; torrenti dei quali egli distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi cresciuto tra voi, se ne allontana! Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza; egli si maraviglia d'essersi potuto risolvere. e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritrae fastidito e stanco da quella ampiezza uniforme; l'aere gli simiglia gravoso e senza vita; s'inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose; le case aggiunte a case, le vie chesboccano nelle vie pare che gli tolgano il respiro; e dinanzi agli edifizi ammirati dallo straniero, egli pensa con desiderio inquieto al camperello del suo paese, alla casuccia a cui egli ha già posti gli occhi addosso da gran tempo, e che comprerà, tornando ricco a' suoi monti.

Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli nè pure un desiderio sfuggevole, chi aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire; e ne è sbalzato lontano da una forza perversa! Chi strappato ad un tempo alle più care abitudini, e sturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di stranieri che non ha mai desiderato di conoscere, e non può colla immaginazione

trascorrere ad un momento stabilito pel ritorno! Addio, casa natale, dove sedendo con un pensiero occulto, s'imparò a distinguere dal romore delle orme comuni il romore di un'orma aspettata con un misterioso timore. Addio . casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella quale la mente si compiaceva di figurarsi un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del signore; dove era promesso, preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l'amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio! Quegli che dava a voi tanta giocondità è da per tutto; ed egli non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e maggiore.

Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia, e poco dissimili i pensieri degli altri due pellegrini, mentre la barca gli andava avvicinando alla destra riva del-

l'Adda.

## CAPITO LO IX.

L urtare che fece la barca contro alla proda, scosse Lucia, la quale dopo aver rasciutte in segreto le lagrime, si alzò come da dormire. Renzo uscì il primo, porse la mano ad Agnese, la quale uscita pure, la porse alla figlia, e tutti e tre rendettero tristamente grazie al barcaiuolo. » Niente, niente; siamo quaggiù » per aiutarci l'un l'altro, » rispose egli; e ritirò la mano, quasi con ribrezzo, come se gli fosse proposto di rubare, quando Renzo cercò di tramettervi una parte dei quattrinelli che si trovava indosso, e che aveva portati con se quella sera, ad intenzione di riconoscere generosamente don Abbondio, quando questi lo avesse, suo malgrado, servito. Il baroccio era quivi preparato; il conduttore salutò i tre aspettati, li fece salire, diede una voce alla bestia, una sferzata, e via.

Il nostro autore non descrive quel viaggio notturno, tace il nome del paese dove fra Cristoforo aveva indirizzate le due donne; anzi protesta espressamente di non lo voler dire. Dal progresso della storia si rileva poi la cagione di queste reticenze. Le avventure di Lucia in quel soggiorno si trovano avviluppate con un intrigo tenebroso di persona attenente a famiglia, come pare, assai potente,

al tempo che l'autore scriveva. Per render ragione della strana condotta di quella persona, nel caso particolare, egli ha poi anche dovuto raccontare in succinto la sua vita antecedente; e la famiglia vi fa quella figura che vedrà chi vorrà leggere. Ma ciò che la circospezione del pover uomo ci ha voluto sottrarre, le nostre diligenze ce l'hanno fatto trovare in altra parte. Uno storico milanese (1) che ha avuto a far menzione di quella persona medesima, non la nomina, è vero, nè il paese; ma di questo dice ch'era un borgo antico e nobile, a cui di città non mancava altro che il nome; dice altrove che vi scorre il Lambro; altrove, che v'è un arciprete. Dal riscontro dei quali estremi noi deduciamo che fosse Monza senz'altro. Nel vasto tesoro delle induzioni erudite ve ne potrà ben essere delle più fine, ma delle più sicure, non crederei. Potremmo anche proporre congetture molto fondate sul nome della famiglia; ma, quantunque la congetturata da noi sia estinta da gran tempo, stimiamo meglio sopprimerle, per non metterci a rischio di far torto nè anche ai morti, e per lasciare ai dotti qualche soggetto di ricerca.

I nostri viaggiatori giunsero dunque a Monza poco dopo il levar del sole: il conduttore voltò in un'osteria, e quivi, come esperto del luogo e conoscente dell'ostiere, fe' loro asse-

<sup>(1)</sup> Josephi Ripamontii, Historiae Patriae, Decadis V. Lib. VI. Cap. III, pag. 358. et seq.

gnare una stanza, e ve li accompagnò. Fra i ringraziamenti, l'enzo tentò pure di fargli ricevere qualche mercede: ma quegli, al pari del barcaiuolo, ne aveva in mira un'altra più lontana e più abbondante: tirò anch'egli indietro le mani, e, come fuggendo, corse a governare la sua bestia.

Dopo una sera quale l'abbiamo descritta, e una notte quale ognuno può immaginarsela, passata in compagnia di quei pensieri, col sospetto incessante di qualche incontro spiacevole, al frizzo d'un'aria più che autunnale, e fra gli spessi trabalzi della disagiata vettura, che riscotevano sgarbatamente il poveretto che pur pure cominciasse a velar l'occhio, parve loro assai buono il sedersi sur una panchetta che stava ferma, in una stanza riparata, come che fosse. Fecero quivi un po'di carità insieme, come comportavano la penuria dei tempi, i mezzi scarsi in proporzione dei contingenti bisogni d'un avvenire incerto, e lo scarso appetito. L'uno dopo l'altro si ricordarono tutti e tre del banchetto che due giorni prima s'aspettavano di fare; e ciascuno alla sua volta mise un gran sospiro. Renzo avrebbe voluto fermarsi quivi almeno tutto quel giorno, veder le donne allogate, render loro i primi servigi; ma il padre aveva raccomandato a queste di mandarlo tosto per la sua strada. Allegarono quiadi esse e quegli ordini e cento altre ragioni: che la gente ciarlerebbe, che la separazione più ritardata sarebbe più dolorosa, ch'egli potrebbe venir presto a dare e ad

intender novelle; tanto che il giovane si risolvè di partire. Furono presi più partitamente i concerti; Lucia non nascose le lagrime; Renzo rattenne a stento le sue, e stringendo fortissimamente la mano ad Agnese, disse con voce soffocata: » a rivederci; » e partì.

Le donne si sarebbero trovate ben impacciate, se non fosse stato quel buon conduttore, il quale aveva ordine di guidarle al convento, e di dar loro quell'indirizzo e quell'aiuto che potesse abbisognare. Colla sua scorta s' avviarono dunque al convento il quale, come ognun sa, era al di fuori di Monza un breve passeggio. Giunti alla porta, il conduttore tirò il campanello, fece chiamare il padre guardiano; questi comparve e ricevette la lettera.

» Oh! fra Ĉristoforo! » diss'egli, riconoscendo il carattere. Il tuono della voce e i movimenti del volto indicavano manifestamente ch'egli proferiva il nome d'un grande amico. Convien poi dire che il nostro buon Cristoforo avesse in quella lettera raccomandate le donne con molto calore e riferito il lor caso con molto sentimento, perchè il guardiano di tratto in tratto faceva atti di sorpresa e d'indegnazione, e levando gli occhi dal foglio li fissava sopra le donne con una certa significazione di pietà e d'interessamento. Finito ch' ebbe di leggere, stette alquanto pensoso, e poi disse tra se: - non c'è che la signora: se la signora vuol pigliarsi questo impegno...

Trasse quindi Agnese qualche passo lon-

tano sulla piazzetta dinanzi al convento; le fece alcune interrogazioni, alle quali ella soddisfece; e tornato verso Lucia, disse ad entrambe: » donne mie, io tenterò; e spero di
» potervi trovare un ricovero più che sicuro,
» più che onorato, per fin che Dio abbia
» provveduto a voi in miglior modo. Volete
» venir con me?»

Le donne accenuarono riverentemente che sì: e il frate continuò: » venite meco al monastero della signora. State però di» scoste da me alcuni passi, perchè la gente si diletta di dir male; e Dio sa quante belle storie si farebbero, se si vedesse il padre suardiano per via con una bella giovane... » con femine voglio dire. »

Così dicendo, andò innanzi. Lucia arrossò: il conduttore sorrise guardando Agnese, la quale pure lasciò scappare un sogghigno momentaneo; e tutti e tre si mossero, quando il frate ebbe preso alquanto della via, e gli tennero dietro dieci passi discosto. Le donne allora chiesero al conduttore, ciò che non avevano osato al padre guardiano, chi fosse la signora.

» La signora, » rispose quegli, » è una mo-» naca: ma non è una monaca come le altre. » Non mica che ella sia la badessa nè la prio-» ra; che anzi, a quel che dicono, è una del-» le più giovani: ma è della costola d'Ada-» mo, e i suoi del tempo antico erano gente » grande, venuta di Spagna, dove son quelli » che comandano; e perciò la chiamano la

» signora, per dire che ella è una gran signo-» ra; e tutto il paese la chiama per quel no-» me, perchè dicono che in quel monastero » non hanno avuto mai ma persona simile; » e i suoi d'adesso laggiù a Milano contano » assai, e son di quelli che hanno sempre ra-» gione; e in Monza ancor più, perchè suo pa-» dre, quantunque non ci stia, è il primo del » paese, onde anch'essa può fare alto e basso » nel monestero; e anche la gente di fuori le » portano un gran rispetto; e s'ella piglia un » impegno, riesce poi anche a spuntarlo: » però se quel buon religioso ch'è lì ottiene » di mettervi nelle sue mani, e che ella vi » accetti, vi so dire che sarete sicure come man sull'altare, m

Giunto alla porta del borgo, fiancheggiata in allora da un antico torracchione e da un pezzo di castellaccio diroccato, che forse dieci dei miei lettori possono ancor ricordarsi d'aver veduto in piedi, il guardiano si fermò, e si volse a guardare se era seguitato; entrò quindi e s'avviò al monastero; dove arrivato si fermò di nuovo sulla soglia aspettando la picciola brigata. Pregò il conduttore che volesse venire al convento a prendere la risposta: questi lo promise, e si accomiatò dalle donne, che lo caricarono di ringraziamenti e di commissioni pel padre Cristoforo. Il guardiano fece entrare la madre e la figlia nel primo cortile del monastero, le introdusse nelle camere della fattora, alla quale le accomandò; e andò solo a fare la richiesta. Dopo pochi momenti, ricom-

parve giulivo a dir loro che venissero innauzi con lui; e giunse a tempo, perchè la figlia, e la madre non sapevano più come strigarsi dalle interrogazioni pressanti della fattora. Attraversando un secondo cortile, diede un po'di lezione alle donne sul modo di portarsi colla signora.» Ella è ben disposta per voi,» diss'egli, » e può farvi del bene assai. Siate umili e rispettose, rispondete con sincerità alle domande che le piacerà di farvi, e quando non siete interrogate, lasciate fare a me. » Entrarono in una stanza terrena, dalla quale si passava nel parlatorio: prima di porvi il piede, il guardiano, accennando la porta, disse sotto voce alle donne, » ella è qui, » come per far loro risovvenire, di tutti gli avvertimenti che aveva lor dati. Lucia che non aveva mai veduto un monastero, entrata nel parlatorio, guardò intorno dove fosse la signora a cui fare il suo inchino, e, non iscorgendo persona, stava come smemorata; quando, veduto il padre andar verso un angolo, e Agnese tenergli dietro, guardo cola e avviso un pertugio quasi quadrato somigliante a una mezza finestra, sbarrato da due grosse e fitte grate di ferro, distanti l'una dall' altra un palmo, e dietro quelle una monaca in piedi. Il suo aspetto, che mostrava un'età di venticinque anni, dava a prima giunta un' impressione di bellezza, ma d'una bellezza sbattuta, sfiorita e, direi quasi, sconcertata. Un velo nero sospeso e stirato orizzontalmente sopra la testa, cascava a dritta e a manca, discosto alquanto dal volto; sotto il velo, una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa, ma non d'inferiore bianchezza; un'altra benda a pieghe circondava la faccia, e terminava sotto al mento in un soggolo, che si stendeva alquanto sul petto, a coprire l'imboccatura di un nero saio. Ma quella fronte si aggrinzava tratto tratto, come per una contrazione dolorosa; e allora due sopraccigli nerissimi si ravvicinavano, con un rapido movimento. Due occhi pur nerissimi s'affissavano talora in volto altrui con una investigazione superba, talora si chinavano in fretta come per cercare un nascondiglio; in certi momenti, un attento osservatore avrebbe argomentato che domandassero affezione, corrispondenza, pietà; altra volta avrebbe creduto cogliervi la rivelazione istantanea d'un odio invecchiato e compresso, di un non so quale talento feroce: quando restavano immobili e fissi senza attenzione, altri vi avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa, altri avrebbe pututo sospettarvi il travaglio d'un pensiero nascosto, la sopraffazione d'una cura famigliare all'animo e più forte su quello che gli oggetti circostanti. Le guance pallidissime scendevano con un contorno delicato, ma soverchiamente scemo e alterato da una lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena suffuse d'un roseo dilavato, spiccavano pure in quel pallore: i loro moti erano, come quelli degli occhi, subitanei, vivi, pieni di espressione e di mistero. L'altezza ben formata della

persona scompariva nella cascaggine abituale del portamento, o compariva sfigurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute a donna non che a monaca. Nel vestire stesso v'era qua e la qualche cosa di studiato o di negletto che annunziava una monaca singolare: la vita era succinta con una certa industria secolaresca, e dalla benda usciva sur una tempia l'estremità d'una ciocchetta di neri capelli; il che mostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tener sempre mozze le chiome recise nella cerimonia solenne della professione.

Queste cose non facevano caso nella mente delle due donne non esercitate a discernere monaca da monaca: e il padre guardiano che non vedeva la signora per la prima volta, era già avvezzo, come tanti altri, a quel non so che strano che appariva nei modi, e nell'abi-

to di lei.

Ella stava in quel momento, come abbiam detto, in piedi presso la grata, appoggiata languidamente a quella con una mano, intrecciando le bianchissime dita nei fori, e con la faccia alquanto curvata, osservando quelli che si avanzavano. » Reverenda madre, e signora » illustrissima, » disse il guardiano con la fronte china, e con la destra stesa sul petto; » » questa è la povera giovane, per la quale ella » mi ha fatto sperare la sua valida protezione; » e questa è la madre.

Le due presentate facevano grandi inchini: la signora fece lor cenno della mano che bastava, e disse rivolta al padre: » è una buona » ventura per me il poter far cosa di aggradi-» mento ai nostri buoni amici i padri cap-» puccini. Ma, » continuò, » mi dica un po' » più particolarmente il caso di questa giova-» ne, ond'io vegga meglio che si possa fare » per essa. »

Lucia arrossò, e chinò la faccia sul seno.

Deve sapere, reverenda madre... incominciava Agnese; ma il guardiano le ruppe
con una occhiata la parola in bocca, e rispose:
puesta giovane, signora illustrissima, mi
vien raccomandata, come le ho detto, da
un mio confratello. Essa ha dovuto partirsi
nascostamente dal suo paese, per sottrarsi
a gravi pericoli; e ha bisogno per qualche
tempo d'un asilo nel quale possa vivere sconosciuta, e dove nessuno ardisca venire a
disturbarla, quand'anche...

» Quali pericoli? » interruppe la signora. » Di grazia, padre guardiano, non mi dica la » cosa così in enigma. Ella sa che noi altre » monache siamo vaghe d'intendere le storie

» per minuto. »

» Sono pericoli, » rispose il guardiano, » che alle orecchie purissime della reverenda » madre vogliono essere appena leggermente » accennati...»

» Oh certamente, » disse in fretta la signora, arrossando alquanto. Era verecondia? Chi avesse osservata una rapida espressione di dispetto che accompagnava quel rossore avrebbe potuto dubitarne, e tanto più se lo avesse paragonato con quello che tratto tratto si diffondeva sulle guance di Lucia.

Basti dire, » riprese il guardiano, » che un cavaliere prepotente... non tutti i grandi del mondo si servono dei doni di Dio, » a gloria sua, e a vantaggio del prossimo, come fa la signora illustrissima: un cavaliere prepotente, dopo d'aver perseguitata lungamente questa creatura con indegne lusinese, veggendo ch'elle erano inutili, ebbe cuore di perseguitarla apertamente con la forza, di modo che la poveretta è stata ridotta a fuggir da casa sua. »

» Accostatevi, quella giovane, » disse la signora a Lucia, facendole cenno col dito. » So » che il padre guardiano è la bocca della ve-» rità; ma nessuno può esser meglio informa-» to di voi su questa faccenda. A voi tocca di dirci se questo cavaliere era un persecutore » odioso ». Quanto all'accostarsi, Lucia obbedi tosto; ma il rispondere era un'altra faccenda: una inchiesta su quella materia, quand'anche le fosse venuta da una persona sua pari, l'avrebbe messa in confusione; proferita da quella signora, e con un certo vezzo di dubbio maligno le tolse ogni baldanza a rispondere. » Signora . . . madre . . . reverenda . . . » balbettò ella, e non accennava di aver altro a dire. Qui Agnese, come quella che dopo lei era certamente meglio informata, si credè autorizzata a venirle in soccorso. « Illustrissima signora, » diss'ella, « io posso far buon testimonio che questa mia figlia aveva in odio Tom. I.

quel cavaliere, come il diavolo l'acqua santa: voglio dire, il diavolo era egli: ma ella
mi perdonerà se parlo male, perchè noi siamo gente come Dio vuole. Fatto sta che
questa povera ragazza era promessa ad un
giovine nostro pari, timorato di Dio, e bene avviato; e se il signor curato fosse stato
un po' più un uomo come voglio dir io...
so che parlo d'un religioso, ma il padre
Cristoforo, amico qui del padre, guardiano
è religioso al pari di lui, e quello è un
uomo pieno di carità, e se fosse qui, potrebbe attestare...

» Siete ben pronta a parlare senza essere » interrogata, » interruppe la signora, con atto altero ed iracondo del volto, che lo fece parer quasi deforme. » Tacete: già lo so che » i parenti hanno sempre una risposta prepa-

» rata in nome dei loro figliuoli!"

Agnese mortificata diede a Lucia una occhiata che voleva dire: vedì quel che mi tocca pel tuo non saper parlare. Il guardiano accennava pure con l'occhio e col muover del capo alla giovine, che quello era il momento di snighittirsi e di non lasciare in secco la povera donna.

» Reverenda signora, » disse Lucia, » quan» to le ha detto mia madre è la pura verità.

» Il giovane che mi parlava, » e qui si fece
di porpora, » lo toglieva io di mia volontà. Mi
» perdoni se parlo da sfacciata: ma gli è per
» non lasciar pensar male di mia madre. E
» quanto a quel signore (Dio gli perdoni!)

» vorrei piuttosto morire che cadere nelle sue » mani. È se ella fa questa carità di metterci » al sicuro, giacchè siamo ridotte a far que-» sta faccia di dimandare ricovero, e ad in-» comodare le persone dabbene; ma sia fatta » la volontà di Dio; sia certa, signora, che » nessuno potrà pregare per lei più di cuore » che noi povere donne. »

» A voi credo, » disse la signora con voce raddolcita, » ma avrò piacere di sentirvi » da sola a sola. Non che m'abbisognino al-» tri schiarimenti, nè altri motivi per servire » alle premure del padre guardiano, » aggiunse ella tosto rivolgendosi a lui con una compitezza studiata. » Anzi, » continuò, « ci » ho già pensato; ed ecco il meglio che per » ora mi sovviene di poter fare. La fattora » del monastero ha collocata, pochi giorni » sono, l'ultima sua figliuola. Queste donne » potranno occupare la stanza lasciata libera » da quella, e supplirla nei pochi servigi ch'el-» la faceva pel monastero. Veramente....» e qui accennò al guardiano che si avvicinasse alla grata, e continuò sotto voce: » veramen-» te, attesa la scarsezza dei tempi, non si pen-» sava di sostituire nessuno a quella giovane; » ma parlerò io alla madre badessa, e ad una » mia parola... per una premura del padre » guardiano..... In somma do la cosa per ລ fatta. ລ

Il guardiano cominciava a render grazie, ma la signora l'interruppe: » non occorrono » cerimonie: anch'io, in un caso, in un biso» gno, saprei far capitale dell'assistenza dei » padri cappuccini. Alla fine, » continuò ella con un sorriso, nel quale traspariva un non so che di beffardo e d'amaro, » alla fine, non siam » noi fratelli e sorelle? »

Così detto, chiamò una suora conversa, (due di queste erano per una distinzione singolare assegnate al suo servigio privato) e le impose che avvertisse di ciò la badessa, e fatta poi venir la fattora alla porta del chiostro, prendesse con lei e con Agnese i concerti opportuni. Congedò questa, accomiatò il guardiano e ritenne Lucia. Il guardiano accompagnò Agnese alla porta, dandole nuove istruzioni per via, e se ne andò a preparare la lettera di relazione all'amico Cristoforo. - Gran cervellina che è questa signora! pensava tra se in cammino: curiosa davvero! Ma chi la sa pigliare pel suo verso, le fa fare ciò che vuole. Il mio Cristoforo non si aspetterà certamente ch' io l'abbia servito così presto e bene. Quel brav' uomo! non c'è rimedio, bisogna ch'egli si pigli sempre qualche impegno; ma lo fa per bene. Buon per lui questa volta che ha trovato un amico, il quale senza tanto strepito, senza tanto apparato, senza tante faccende ha condotto l'affare a buon porto in un batter d'occhio. Vorrà esser contento quel buon Cristoforo, e s'accorgerà che anche noi qui siamo buoni da qualche cosa. -

La signora che alla presenza d'un provetto cappuccino aveva studiati gli atti e le parole, rimasa poi testa testa con una giovane forese inesperta, non pensava più tanto a contenersi; e i suoi discorsi divennero a poco a poco così strani, che invece di riferirli, noi crediamo più opportuno di narrare brevemente la storia antecedente di questa infelice, quel tanto cioè che basti a render ragione dell'insolito e del misterioso che abbiamo veduto in lei, e a far comprendere i motivi della sua condotta nei fatti che dovremo raccontare.

Era essa l'ultima figliuola del principe \*\*\* un gran gentiluomo milanese, il quale poteva contarsi fra i più doviziosi della città. Ma il concetto indefinito ch'egli aveva del suo titolo, gli faceva parere le sue sostanze appena sufficienti, scarse anzi a sostenerne il decoro; e tutte le sue cure erano rivolte a conservarle. almeno quali erano, unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli egli s'avesse, non appare chiaramente dalla storia; si rileva soltanto ch'egli aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a perpetuare la famiglia, a procreare cioè dei figliuoli, per tormentarsi a tormentarli nello stesso modo. La nostra infelice stava ancora nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi s'ella sarebbe un monaco o una monaca; decisione per la quale faceva mestieri, non il suo assenso, ma la sua presenza. Quando ella comparve, il principe suo padre, volendo dar-

le un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro, e che fosse stato portato da una santa di alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si posero fra le mani; poi immagini vestite da monaca, accompagnando il dono coll'ammonizione di tenerne ben conto. come di cosa preziosa, e con quell'interrogare affermativo: » bello eh? » Quando il principe o la principessa o il principino, che solo dei maschi veniva allevato in casa, volevano lodare l'aspetto prosperoso della fanciullina, pareva che non trovassero modo d'esprimer bene la loro idea, se non colle parole: » che » madre badessa! » Nessuno però le disse mai direttamente: tu devi farti monaca. Ella era una idea sottintesa e toccata incidentemente in ogni discorso, che risguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina si lasciava andare a qualche atto un po'tracotante e imperioso, al che la sua indole la portava assai facilmente, » tu sei una ragazzina, » le si diceva: » questi modi non ti si confanno: » quando sarai la madre badessa, allora co-» manderai a bacchetta, farai alto e basso.» Qualche altra volta il principe, riprendendola di certe maniere troppo libere e famigliari, alle quali pure ella trascorreva assai volentieri, » ehi! ehi! » le diceva: « non son vezzi da » una tua pari: se vuoi che un giorno ti si » porti il rispetto che ti si conviene, impara » fin d'ora a star più in contegno: ricordati » che tu devi essere in ogni cosa la prima del

monastero: perchè il sangue si porta per tutto dove si va.

Tutte le parole di questo genere inducevano nel cervello della fanciullina l'idea implicita ch'ella aveva ad esser monaca: ma quelle che venivano dalla bocca del padre, facevano più effetto di tutte le altre insieme. Le maniere del principe erano abitualmente quelle d'un padrone austero, ma quando si trattava dello stato futuro dei suoi figli, dal suo volto e da ogni sua parola traspirava una immobilità di risoluzione, una ombrosa gelosia di comando, che imprimeva il sentimento di una necessità fatale.

A sei anni Gertrude fa collocata, per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale, nel monastero dove l'abbiamo veduta: e la scelta del luogo non fu senza disegno. Il buon conduttore delle due donne ha detto che il padre della signora era il primo in Monza: e accozzando questa qualsisia testimonianza con alcune altre indicazioni che l'anonimo lascia scappare sbadatamente qua e là, noi potremmo di leggieri asserire che egli fosse il feudatario di quel paese. Comunque sia, egli vi godeva d'una grandissima autorità; e pensò che ivi meglio che altrove la sua figlia sarebbe trattata con quelle distinzioni e con quelle finezze che potessero più allettarla a scegliere quel monastero per sua perpetua dimora. Nè s'ingannava: la badessa d'allora, e alcune altre monache faccendiere, che avevano, come suol dirsi, la mestola in mano, trovandosi avvolte in certe gare con un altro monastero, e con qualche famiglia del paese, furono molto liete d' acquistare un tanto appoggio ; ricevettero con grande riconoscenza l'onore che veniva loro compartito, e corrisposero pienamente alle intenzioni che il principe aveva lasciate trasparire sul collocamento stabile della figliuola: intenzioni del resto assai consonanti al loro interesse. Gertrude appena entrata nel monastero, fu chiamata per antoaomasia la signorina; posto distinto alla mensa, nel dormitorio; la sua condotta proposta alle altre per esemplare; dolci e carezze senza fine, e condite con quella famigliarità un po'riverente, che tanto adesca i fanciulli, quando la trovano in coloro che veggiono trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità. Non che tutte le monache fossero congiurate a trarre la poverina nel laccio: molte ve ne aveva di semplici ed aliene da ogni intrigo, alle quali il pensiero di sagrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo; ma queste tutte attente alle loro occupazioni particolari, parte non si accorgevano bene di tutti quei maneggi, parte non discernevano quanto vi fosse di reo, parte si astenevano dal farvi sopra esame, parte tacevano per non fare scandali inutili. Qualcuna anche, ricordandosi d'essere stata con simili arti condotta a quello di cui s' era pentita poi, sentiva compatimento della povera innocentina, e lo sfogava col farle carezze tenere e malinconiche, sotto le quali ella era ben lunge dal sospettare che ci fosse mistero: e la faccenda camminava. Sarebbe forse camminata così fino alla fine, se Gertrude fosse stata la sola ragazza in quel monastero. Ma tra le sue compagne di educazione ve n'eran alcune che sapevano d'essere destinate al matrimonio. Gertrudina, nodrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero, voleva ad ogni conto esser per le altre un soggetto d'invidia; e vedeva con maraviglia e con dispetto, che alcune di quelle non ne sentivano punto. Alle immagini maestose, ma circoscritte e fredde che può somministrare il primato in un monastero, contrapponevano elle le immagini varie e luccicanti di sposo, di conviti, di veglie, di ville, di tornei, di corteggi, di abiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel bollore che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti, collocato davanti ad un'arnia. I parenti e le educatrici avevano coltivata e cresciuta in lei la vanità naturale, per farle parer buono il chiostro; ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più affini ad essa, si gettò ben tosto in quelle con un ardore ben più vivo e più spontaneo. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne, e per condiscendere nello stesso tempo al suo nuovo genio, rispondeva ella che, al far dei conti, nessuno le poteva porre il velo in capo senza il suo assenso, che anche ella poteva torre uno sposo, abitare un palazzo,

godersi il mondo, e meglio di tutte loro; che lo poteva, pur che lo avesse voluto; che lo vorrebbe, che lo voleva: e lo voleva in fatti. L'idea della necessità del suo consenso, idea che sino allora era stata come inavvertita e rannicchiata in un angolo della sua mente. vi si svolse allora e si manifestò con tutta la sua importanza. Ella la chiamava ad ogni tratto in soccorso, per godersi più tranquillamente le immagini d'un avvenire gradito. Dietro questa idea però ne compariva sempre infallibilmente un'altra: che quel consenso si trattava di negarlo al principe padre, il quale lo teneva già, o mostrava di tenerlo per dato; e a questa idea l'animo della figliuola era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole. Si paragonava allora con le compagne. che erano ben altrimenti sicure, e provava per esse dolorosamente l'invidia che da principio aveva creduto di far loro provare. Invidiandole, le odiava: talvolta l'odio si esalava in dispetti, in isgarbatezze, in motti pungenti; talvolta la conformità delle inclinazioni e delle speranze lo sopiva, e faceva nascere una apparente e transitoria intrinsichezza. Talvolta, volendo pure godersi intanto qualche cosa di reale, e di presente, si compiaceva delle preferenze che le venivano accordate, e faceva sentire alle altre quella sua superiorità; talvolta non potendo più tollerare la solitudine dei suoi timori e dei suoi desiderii, andava raumiliata in cerca di quelle, quasi ad implorare benevolenza, consigli, coraggio. Tra que-

ste deplorabili guerricciuole con se e con altrui, aveva ella varcata la puerizia, e s'inoltrava in quella età così critica, nella quale par che entri nell'animo quasi una potenza misteriosa, che solleva, adorna, rinvigorisce tutte le inclinazioni, tutte le idee, e qualche volta le trasforma o le rivolge ad un corso impreveduto. Ciò che Gertrude aveva fino allora più distintamente vagheggiato in quei sogni dell'avvenire, era lo splendore esterno e la pompa: un non so che di molle e di affettuoso che da prima v'era diffuso leggermente e come in nebbia, cominciò allora a svolgersi e a primeggiare nelle sue fantasie. Si era ella fatto nella parte più riposta della mente come uno splendido ritiro: quivi rifuggiva dagli oggetti presenti, quivi accoglieva certi personaggi stranamente composti di confuse memorie della puerizia, di quel poco che ella poteva vedere del mondo esteriore, di ciò che aveva appreso nei colloqui colle compagne; si tratteneva con essi, parlava loro, e si rispondeva in loro nome ; quivi dava comandi, e riceveva omaggi d'ogni genere. Di tempo in tempo i pensieri della religione venivano a turbare quelle feste brillanti e faticose. Ma la religione, quale era stata insegnata alla nostra poveretta, e quale ella l'aveva ricevuta, non pro-scriveva l'orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Spogliata così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva come le altre. Negli intervalli in cui questa

larva prendeva il primo posto e grandeggiava nella fantasia di Gertrude, l'infelice sopraffatta da terrori confusi, e compresa da una confusa idea di doveri, s'immaginava che la sua ripugnanza al chiostro, e la renitenza alle insinuazioni dei suoi maggiori nella scelta dello stato, fossero una colpa, e prometteva in cuor suo di espiarla, chiudendosi volontariamente nel chiostro. Era legge che una giovane non potesse venire accettata monaca se prima non era stata esaminata da un ecclesiastico, chiamato il vicario delle monache, o da qualche altro a ciò deputato, affinchè contasse ch'ella vi si conduceva di sua libera elezione: e questo esame non poteva aver luogo se non un anno dopo che ella avesse con una supplica in iscritto esposto a quel vicario il suo desiderio. Quelle monache che avevano pigliato il tristo incarico di far che Gertrude si obbligasse per sempre colla minor possibile cognizione di ciò che faceva, colsero uno dei momenti che abbiam detto, per farle trascrivere e soscrivere una tale supplica. E a fine di indurla più facilmente a ciò, non mancarono di dirle e di ripeterle ciò che era vero, che quella finalmente era una mera formalità, la quale non poteva avere efficacia se non da altri atti posteriori che dipenderebbero dalla sua volontà. Con tutto ciò la supplica non era forse ancor giunta al suo destino, che Gertrude s'era già pentita d'averla scritta. Si pentiva poi di quei pentimenti, passando così i giorni e i mesi in una incessante vicenda di voleri e di disvoleri.

Tenne lungo tempo nascosto alle compagne quel suo fatto, ora per timore di esporre alle contraddizioni una buona risoluzione, ora per vergogna di manifestare un marrone. Vinse finalmente il desiderio di sfogar l'animo e di accattar consiglio e coraggio. V'era un'altra legge, che a quell'esame della vocazione una giovane non fosse ricevuta se non dopo aver dimorato almeno un mese fuori del monastero dove era stata in educazione. L'anno dall'invio della supplica era già quasi trascorso, e Gertrude era stata avvertita che fra poco ella verrebbe tolta dal monastero e condotta nella casa paterna per istarvi quel mese, e fare tutti i passi necessari al compimento dell'opera ch'ella aveva di fatto incominciata. Il principe e il resto della famiglia tenevano tutto ciò per certo, come se fosse già avvenuto; ma tali non erano più i conti della giovane: invece di fare gli altri passi, ella pensava al modo di tirare indietro il primo. In tali strette si risolvè di aprirsi con una delle sue compagne, la più franca e pronta sempre a dar consigli vigorosi . Questa suggert a Gertrude d'informare per lettera il padre, come ella aveva mutato pensiero; giacchè non le bastava l'animo di cantargli a suo tempo sul viso un bravo, non voglio. E perchè i pareri gratuiti, in questo mondo son rari assai, la consigliera fece pagar questo a Gertrude con tante beffe sulla sua dappocaggine. La lettera fu concertata fra tre o quattro confidenti, scritta di soppiatto, e fatta ricapitare per via di artifizi molto studiati. Gertrude stava con grande ansietà aspettando una risposta che non venne mai. Se non che alcuni giorni dopo, la badessa, tiratala in disparte, con un contegno di reticenza, didisgusto e di compassione, le toccò un motto oscuro d'una gran collera del principe, e d'una scappata ch' ella doveva aver fatta, lasciandole però intendere che portandosi bene ella poteva sperare che tutto si dimenticherebbe. La giovinetta intese e non osò chiedere più in là.

Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quantunque Gertrude sapesse ch' ella andava ad un combattimento, pure l'uscire del monastero, l'oltrepassar quelle mura nelle quali era stata otto anni rinchiusa. lo scorrere in carrozza per l'aperta campagna. il rivedere la città, la casa, furono per lei sensazioni piene d'una gioia tumultuosa. Quanto al combattimento, ella, colla direzione di quelle confidenti, aveva già pigliate le sue misure, e fatto, come ora si direbbe, il suo piano. — O mi vorranno far violenza, pensava ella, e io terrò duro; sarò umile, rispettosa, ma negherò: non si tratta che di non proferire un altro sì: e non lo proferirò. Ovvero mi prenderanno colle buone, ed io sarò più buona di loro; piangerò, pregherò, li muoverò a compassione: finalmente non domando altro che di non essere sacrificata. Ma, come accade sovente di simili previdenze, non si avverò nè l'uno nè l'altro supposto. I giorni scorrevano senza che il padre nè altri le parlasse delsupplica, nè della ritrattazione, senza che

le venisse fatta proposta nessuna, nè con vezzi nè con minacce. I parenti erano serii, tristi, burberi con lei, senza mai articolarne il perchè. Si capiva solamente che la risguardavano come una rea, come una indegna: un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei, e la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quanto era duopo per farle sentire la sua soggezione. Di rado e solo a certe ore stabilite era ella ammessa alla compagnia dei parenti e del primogenito. Nei colloqui di questi tre sembrava regnare una gran confidenza, la quale rendeva più sensibile, e più dolorosa la proscrizione di Gertrude. Nessuno le rivolgeva il discorso; le parole che ella metteva timidamente innanzi, quando non avessero un oggetto di evidente necessità, o cadevano inavvertite, o venivano corrisposte con uno sguardo distratto, o con uno sprezzante, o con un severo. Che se ella, non potendo più soffrire una così amara ed umiliante distinzione, insisteva, e tentava di addomesticarsi, se implorava un po' di amore, si udiva tosto gittar qualche motto indiretto ma chiaro sulla elezione dello stato; le si faceva copertamente intendere che v'era un mezzo di riconquistare l'affetto della famiglia. Allora, ella che non lo avrebbe voluto a quella condizione, era costretta di tirarsi indietro, di rifiutar quasi i primi segni di benevolenza che aveva tanto desiderati, di rimettersi da per se al suo posto di scomunicata; e vi rimaneva per soprappiù con una certa apparenza del torto.

Tali sensazioni di oggetti presenti urtavano dolorosamente con quelle ridenti visioni delle quali Gertrude si era già tanto occupata e s'occupava tuttavia nel segreto della sua mente. Aveva ella sperato che nella splendida e frequentata casa paterna avrebbe potuto godere almeno qualche saggio reale delle cose immaginate; ma si trovò al tutto ingannata. La clausura era stretta e intera in casa come nel monastero; di uscire a diporto non si parlava ne pure; e una tribuna che dalla casa guardava in una chiesa contigua toglieva anche l'unica necessità che vi sarebbe stata di metter piede nella via. La compagnia era più trista, più scarsa, meno svariata che nel monastero. Ad ogni annunzio di una visita, Gertrude doveva salire a chiudersi con alcune vecchie donne di servigio: quivi anche pranzava ogni volta che vi fosse convito. La famiglia dei serventi si conformava nelle maniere e nei discorsi all'esempio e alle intenzioni della famiglia padrona: e Gertrude, che, per sua inclinazione avrebbe voluto trattarli con una dimestichezza signorile e incomposta, e che nello stato in cui si trovava, avrebbe avuto di grazia che le facessero qualche dimostrazione di benevolenza alla pari, e scendeva a mendicarne, era poi umiliata, e sempre più afflitta di vedersi corrisposta con una noncuranza manifesta, benché accompagnata da un leggiero ossequio di formalità. Dovette però accorgersi che un paggio ben diverso da colo-ro, le portava un rispetto, e sentiva per lei una

compassione d'un genere particolare. Il contegno di quel ragazzotto era ciò che Gertrude aveva ancora veduto di più simigliante o di più prossimo a quell'ordine di cose tanto contemplato nella sua immaginativa, e al contegno di quelle sue creature ideali. A poco a poco si scoperse non so che di nuovo nelle maniere della giovinetta: una tranquillità e una inquietudine diversa dalla solita, un fare di chi ha trovato qualche cosa che gli preme, che vorrebbe guardare ad ogni momento, e non lasciar veder altrui. Le furono tenuti gli occhi addosso più che mai: che è e che non è, un bel mattino fu sorpresa da una di quelle cameriere, mentre stava piegando alla sfuggita una carta sulla quale avrebbe fatto meglio a non iscriver nulla. Dopo un breve tira tira, la carta venne nelle mani della cameriera, e da queste nelle mani del principe. Il terrore di Gertrude al calpestio dei passi di lui non si può descrivere nè immaginare : era quel padre, era irritato, ed ella si sentiva colpevole. Ma quando lo vide apparire, con quel sopracciglio, con quella carta in mano, ella avrebbe voluto essere cento braccia sotterra, non che in un chiostro. Le parole non furono molte, ma terribili: il castigo intimato al momento non fu che un rinchiudimento in quella stanza sotto la guardia della cameriera che aveva fatta la scoperta; ma questo non era che un saggio, che un provvedimento istantaneo; si prometteva, si lasciava vedere nell'aria un altro castigo oscuro, indeterminato, e quindi più spaventoso. Il paggio fu tosto sfrattato, come era dovere; e gli fu minacciato qualche cosa pur di terribile se in nessun tempo avesse osato fiatar nulla dell'avvenuto. Nel fargli questa intimazione, il principe gli appoggiò due solenni schiaffi, per associare a quella avventura un ricordo che togliesse al ragazzaccio ogni tentazione di vantarsene. Un pretesto qualunque per onestare la espulsione d'un paggio non era difficile da trovarsi: quanto alla figlia, si disse ch'ella era incomodata.

Si rimase ella dunque col battimento, con la vergogna, col rimorso, col terrore dell'avvenire, e con la sola compagnia di quella donna ch' ella odiava come il testimonio della sua colpa e la cagione della sua disgrazia. Costei odiava poi a vicenda Gertrude, per la quale si trovava ridotta, senza sapere per quanto tempo, alla vita noiosa di carceriera, e divenuta per sempre custode d'un segreto pericoloso.

Il primo confuso tumulto di quei sentimenti si acquetò a poco a poco; ma ognun d'essi, tornando alla sua volta nell'animo, vi s'ingrandiva, e si fermava a tormentarlo più distintamente e a bell'agio. Che poteva mai essere quella punizione minacciata in nube 'Molte e varie e strane se ne affacciavano alla fantasia ardente ed inesperta di Gertrude. Quella che pareva più probabile era di venir ricondotta al monastero di Monza, di ricomparirvi non più come la signorina, ma in forma di colpevole, e di starvi rinchiusa, chi sa fin quando! chi sa con quali trattamenti! Ciò che una tale contin-

genza, tutta piena di dolori, aveva per lei di più doloroso era forse l'apprensione della vergogna. Le frasi, le parole, le virgole di quel foglio sciaurato, passavano e ripassavano nella sua memoria: le immaginava osservate, pesate da un lettore tanto impreveduto, tanto diverso da quello a cui erano destinate in risposta; fantasticava che avessero potuto cader sotto gli ecchi pur della madre o del fratello, o di chi sa altri: e al paragone, tutto il rimanente le pareva quasi un nulla. L'immagine di colui che era stato la prima origine di tutto lo scandolo non lasciava di venire anch'essa sevente ad infestare la povera rinchiusa: e non è da dire che strana comparsa facesse quel fantasma tra quegli altri così dissimili da lui, serii, freddi, minacciosi. Ma perciò appunto che non poteva separarlo da essi, nè tornare un momento a quelle fuggitive compiacenze, senza che tosto non le si affacciassero i dolori presenti che ne erano la conseguenza, cominciò a poco a poco a tornarvi più di rado, a rispingerne la rimembranza, a divezzarsene. Ne più a lungo o più volentieri si fermava in quelle liete e splendide fantasie d' una volta: erano troppo opposte alle circostanze reali, ad ogni probabilità dell'avvenire. Il solo castello nel quale Gertrude potesse immaginare un rifugio tranquillo e onorevole, e che non fosse in aria, era il monastero, quando ella si risolvesse di entrarvi per sempre. Una tale risoluzione (ella non poteva du bitarne) avrebbe racconciato ogni cosa, saldato ogni debito, e cangiata in un atti-

mo la sua situazione. Contro questo proposito insorgevano è vero i pensieri di tutta una età: ma i tempi erano mutati; e nel fondo in cui Gertrude era caduta, e al paragone di ciò che poteva temere, in certi momenti la condizione di monaca festeggiata, ossequiata, obbedita, le pareva uno zucchero. Due sentimenti di ben diverso genere contribuivano pure per intervalli a scemare quella sua antica avversione: talvolta il rimorso del fallo, ed una tenez rezza fantastica di divozione: talvolta l'orgoglio amareggiato ed irritato dai modi della carceriera, la quale (spesso, a dir vero, provocata da lei) si vendicava ora col farle paura di quel minacciato castigo, ora col farle vergogna del fallo. Quando poi voleva mostrarsi benigna, prendeva un taono di protezione più odioso ancora dell'insulto. In tali diverse occasioni, la voglia che Gertrude provava di uscire dalle unghie di colei, e di comparirle in uno stato al di sopra della sua collera e della sua pietà, questa voglia abituale diveniva tanto viva e pungențe, da far parere amabile ogni cosa che potesse condurre ad appagarla.

In capo di quattro o cinque lunghi giorni di prigionia, una mattina Gertrude stomacata e invelenita oltre modo per uno di quei tratti della sua guardiana, si andò a cacciare in un angolo della stanza, e quivi col volto nascosto nelle palme, si stette qualche tempo a divorare la sua rabbia. Sentì allora un bisogno prepotente di vedere altre facce, di udire altre parole, di esser trattata diversamente. Pen-

sò al padre, alla famiglia: il pensiero se ne arretrava spaventato. Ma le sovvenne che da lei dipendeva di trovare in loro degli amici, e provò una subita gioia. Dietro questa una confusione e un pentimento straordinario del suo fallo, e un egual desiderio di espiarlo. Non già che la sua volontà fosse fermata a quel tale proponimento, ma giammai non vi s'era piegata così vicino. Si levò di quivi, andò ad un tavolino, riprese quella penna fatale, e scrisse al padre una lettera piena di entusiasmo e di abbattimento, di afflizione e di speranza, implorando il perdono e mostraudosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo.

## CAPITOLO X.

Vha dei momenti in cui l'animo, particolarmente dei giovani, è disposto di maniera che ogni poco d'istanza basta ad ottenerne tutto che abbia un'apparenza di bene, e di sacrificio: come un fiore appena sbocciato si abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla prima aria che gli aliti punto d'attorno. Questi momenti che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, son quelli appunto che l'astuzia interessata spia attentamente e coglie di volo per legare una volontà che non

si guarda.

Al leggere di quella lettera il principe\*\*\*, vide tosto lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò dicendo a Gertrude ch'ella venisse da lui; e aspettandola, si dispose a battere il ferro mentre era caldo. Gertrude comparve, e senza levar gli occhi in volto al padre, gli si gettò a' piedi, ed ebbe appena fiato da dire: » perdono. » Quegli le fece cenno che si alzasse; ma con una voce poco atta a rincorare, le rispose che il perdono non bastava desiderarlo nè chiederlo, che ella era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque sia trovato in colpa, e tema la punizione; che in somma bisognava meritarlo. Gertrude domandò sommessamente e tremando, che cosa dovesse fare. A questo il principe (non ci soffre il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre) non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude: e quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta, come lo scorrere d'una mano ruvida sur una ferita. Continuò dicendo che, quand'anche ..... caso che mai..... egli avesse avuto da prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, ella stessa aveva ora posto a ciò un ostacolo insuperabile; giacchè ad un cavalier d'onore quale egli era non sarebbe mai bastato il cuore di regalare ad un galantuomo una signorina che aveva dato tal saggio di se. La misera ascoltatrice era annichilata: allora il principe raddolcendo a grado a grado la voce ed il discorso, proseguì a dire che però ad ogni fallo v'era rimedio e misericordia, che il suo era di quelli pei quali il rimedio è più chiaramente indicato: ch' ella doveva vedere in questo tristo accidente come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei ....

» Ah sì! » sclamò Gertrude scossa dal timore, preparata dalla vergogna, e mossa in

quel punto da una tenerezza istantanea.

» Ah! lo capite anche voi, » ripigliò incontanente il principe. » Ebbene, non si parli » più del passato: tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole, conveniente, » che vi rimanesse; ma perchè l'avete preso » di buona voglia, e di buon garbo, tocca a » me di farvelo riuscir gradito in tutto e per » tutto: a me tocca di farne tornare tutto il » vantaggio e tutto il merito sopra di voi. » Ne prendo la cura io. » Così dicendo scosse un campanello che stava sul tavolino, e al servo che entrò, disse: » la principessa e il » principino subito.» E prosegul poi con Gertrude: » voglio metterli tosto a parte della mia » consolazione; voglio che tutti comincino » tosto a trattarvi come si conviene. Avete » sperimentato un po'del padre severo; ma » da qui innanzi proverete tutto il padre amo-» roso. »

A queste parole Gertrude rimaneva come smemorata. Ora ripensava come mai quel sì che le era scappato avesse potuto significar tanto, ora cercava se vi fosse un modo di ripigliarlo, di ristringerne il senso; ma la persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la benignità così condizionate, che Gertrude non osò proferire una parola che potesse turbarle menomamente.

Sopravvennero in breve i due chiamati, e veggendo ivi Gertrude, l'affissarono con un volto incerto e maravigliato. Ma il principe con un contegno lieto e amorevole che ne prescriveva loro un simigliante » ecco, » disse, ». la pecora smarrita: e intendo che questa » sia l'ultima parola che richiami triste me-» morie. Ecco la consolazione della famiglia. » Gertrude non ha più bisogno di consigli; » quello che noi desideravamo per suo bene, » l'ha voluto ella spontaneamente. È risolu-» ta, mi ha fatto intendere che è risoluta . . . » A questo passo alzò ella al padre uno sguardo tra atterito e supplichevole, come per chiedere ch'egli sospendesse, ma egli proseguì francamente: » che è risoluta di prendere il » velo. »່

» Brava! bene! » sclamarono ad una voce la madre e il figlio, e l'uno dopo l'altra abbracciarono Gertrude, la quale ricevette queste accoglienze con lagrime che furono interpretate per lacrime di consolazione. Allora il principe si allargò a spiegare ciò ch'egli farebbe per rendere lieta e splendida la sorte della figlia. Parlò delle distinzioni ch'ella avrebbe nel monastero e nel paese; ch'ella vi sarebbe come una principessa, la rappresentante della famiglia; che appena l'età lo avrebbe concesso, ella sarebbe assunta alla prima dignità; e intanto, non sarebbe soggetta che di nome. La principessa e il principino rinnovavano ad ogni tratto le congratulazioni e gli applausi: Gertrude era come posseduta da un sogno.

» Converrà poi fissare il giorno per anda-» re a Monza a fare la domanda alla badessa, » disse il principe. » Come sarà contenta! Vi so » dire che tutto il monastero saprà valutare » l'onore che Gertrude gli fa. Anzi.... per-» chè non vi andiamo oggi medesimo? Ger-» trude piglierà volentieri un po' d'aria. »

De Andiamo pure, De disse la principessa.

Vado a dare gli ordini, De disse il principino. De Ma.., De proferl sommessamente Gertrude. De Piano, piano, Dispisità il principe: Desciamo decidere a lei: forse oggi non si Desciamo decidere a le

» Domani, » rispose con debole voce Gertrude, alla quale pareva ancora di far qual-

che cosa, pigliando un po'di tempo.

Domani, » disse solennemente il principe: » ella ha stabilito che si vada domani. » Intanto io vado a chiedere al vicario delle » monache che mi dia un giorno per l'esame.» Detto fatto, il principe uscì, e andò veramente (che non fu piccola degnazione) dal detto vicario, e ne ebbe promessa pel posdomani.

In tutto il resto di quella giornata, Gertrude non ebbe due minuti di quiete. Avreb-

Tom, I.

be ella desiderato riposar l'animo da tante commozioni, lasciare, per dir così, chiarificare i suoi pensieri, render conto a se stessa di ciò che aveva fatto, di ciò che era da farsi. sapere ciò che ella si volesse, rallentare un momento quella macchina che appena avviata, camminava così precipitosamente; ma non ci fu verso. Le occupazioni si succedevano senza interruzione, s'incastravano l'una nell'altra. Dopo quel solenne colloquio ella fu condotta nel gabinetto della principessa per essere quivi sotto la sua direzione, rivestita, assettata, per mano della sua propria cameriera. Non era ancor terminato di dar l'ultima mano, che venne l'avviso esser servita la tavola. Gertrude passò fra gl'inchini dei servi che accennavano di congratularsi per la guarigione, e trovò alcuni parenti più prossimi che -erano stati in fretta convitati per farle onore e per rallegrarsi con lei delle due buone notizie, la ricuperata salute e la spiegata vocazione.

La sposina (così si chiamavano le giovani monacande, e Gertrude al suo apparire fu da tutti salutata con quel nome) la sposina ebbe che fare assai di rispondere ai complimenti che le erano indirizzati. Sentiva ben ella che ognuna di quelle risposte era come una accettazione e una conferma; ma come rispondere diversamente? Levate le mense, poco si stette che venne l'ora del passeggio. Gertrude entrò in una carrozza colla madre, e con due zii che erano stati del convito. Dopo un solito giro,

si riuscì alla strada Marina, che allora attraversava lo spazio occupato ora dai giardini pubblici, ed era il raddotto dove i signori venivano in cocchio a ricrearsi delle fatiche della giornata. Gli zii parlarono molto a Gertrude, come era convenevole in quel giorno: e uno di essi che più dell'altro pareva conoscere ogni persona, ogni carrozza, ogni livrea, ed aveva ogni momento qualche cosa da dire del signor tale e della signora tale, s'interruppe tutt'ad un tratto e volto alla nipote: » ah furbetta! » le disse: » voi date un cal-» cio a tutte queste minchionerie; siete una » dritta voi; piantate negli impicci noi poveri » mondani, andate a far vita beata, e vi por-» tate in paradiso in carrozza. »

Sull'imbrunire si tornò a casa; e i servi, scendendo in fretta coi doppieri, annunziarono che molte visite stavano aspettando. La voce era corsa; e i parenti e gli amici venivano a fare il loro dovere. Si entrò nella sala della conversazione. La sposina ne fu l'idolo, il trastullo, la vittima. Ognuno la voleva per se: chi si faceva prometter dolci, chi prometteva visite, chi parlava della madre tale sua parente, chi della madre tal altra sua conoscente, chi lodava il cielo di Monza, chi discorreva con gran sapore del primato che ivi ella avrebbe goduto. Altri che non avevano potuto ancora avvicinarsi a Gertrude così assediata, stavano agguatando l'occasione di farsi innanzi, e provavano un certo rimorso fin che non avessero fatto il loro dovere. A poco a poco la

brigata si andò dileguando; tutti partirono senza rimorso, e Gertrude rimase sola con la fa-

miglia.

» Finalmente, » disse il principe, » ho » avuta la consolazione di vedere la mia figlia » trattata da sua pari. Bisogna però confessare, » che anch'ella s'è portata benone, e ha fatto » vedere che non sarà impacciata a far la pri-» ma figura, e a sostenere il decoro della fami-» glia. »

Si cenò in fretta per ritirarsi presto oud'essere in pronto di buon'ora il domani.

A Gertrude contristata, indispettita, e un po'gonfiata nello stesso tempo da quei tanti corteggiamenti della giornata, sovvenne in quel momento di ciò che aveva patito dalla sua carceriera; e veggendo il padre così disposto a compiacerla in tutto fuor che in una cosa, volle approfittare dell'auge in cui si trovava, per soddisfare almeno una delle passioni che la tormentavano. Mostrò quindi una gran ripugnanza a trovarsi con colei, lagnandosi fortemente de'suoi modi.

» Come! » disse il principe, » vi ha manso cato di rispetto colei! Domani, domani le
so laverò io il capo in maniera che le starà beso ne. Lasciate fare a me, che ne avrete soddiso sfazione intera. Frattanto una figlia della
so quale io sono contento non debbe vedersi
so attorno una persona che le dispiaccia. » Così
detto fece chiamare un'altra donna alla quale
ordinò di servire Gertrude, la quale intanto
masticando e assaporando la soddisfazione che

aveva ricevuta, si stupiva di trovarvi così poco gusto in paragone del desiderio che ne aveva avuto. Ciò che, anche a suo malgrado, si
impadroniva di tutta la sua riflessione, era il
sentimento dei gran progressi che ella aveva
fatti in quel giorno sulla via del chiostro, il
pensiero che a ritrarsene ora ci vorrebbe di
gran lunga più forza e risolutezza di quella
che sarebbe bastata pochi giorni prima, e che

pure ella non si era sentita d'avere.

La donna che venne ad accompagnarla nella sua stanza era una vecchia di casa, stata già governante del principino, cui ella aveva ricevuto dalle braccia della nutrice, e tirato su fino all'adolescenza, e nel quale aveva riposte tutte le sue compiacenze, le sue speranze, la sua gloria. Era essa lieta della decisione fatta in quel giorno come d'una sua propria fortuna: e Gertrude a compimento della giornata dovette sentire le congratulazioni, le lodi, i consigli della vecchia. Le parlò essa di certe sue zie e prozie, le quali s'erano trovate ben contente d'esser monache, perchè essendo di quella casa avevano sempre goduto de'primi onori, avevano sempre saputo tenere una mano al di fuori, e dal loro parlatorio erano uscite vittoriose da impegni nei quali le più gran dame erano rimaste al di sotto. Le parlò delle visite che avrebbe ricevute: verrebbe poi un giorno il signor principino con la sua sposa, la quale aveva certamente a essere una gran dama; e allora non solo il monastero, ma tutto il paese sarebbe in movimento. La vecchia

aveva parlato mentre spogliava Gertrude, quando Gertrude era coricata; parlava ancora che Gertrude dermiva. La giovinezza e la fatica erano state più forti delle cure. Il sonno fu affannoso, torbido, pieno di sogni penosi; ma non fu rotto che dalla voce stridula della vecchia, che venne di buon mattino a riscuoterla, perchè si apparecchiasse alla gita di Monza.

» Alto, alto, signora sposina: è giorno » fatto; e perch'ella sia vestita e assettata, ci » vorrà anche un'ora almeno. La signora prin-» cipessa si sta alzando; e l'hanno svegliata » quattr'ore prima del solito. Il signor prin-» cipino è già sceso alle scuderie, poi è tor-» nato su, ed è all'ordine di partire quando » che sia. Vispo come un leprotto quel dia-» voletto: ma l egli era tale fino da bambino; » e posso ben dirlo io, che l'ho tenuto nelle » mie braccia. Ma quando è alla via, non si » vuol farlo aspettare, perchè sebbene sia del-» la miglior pasta del mondo, allora s'impa-» zientisce e strepita. Poveretto! bisogna com-» patirlo, è effetto di temperamento; e poi » questa volta avrebbe anche un po'di ragio-» ne, perchè s'incomoda per lei. Guarda, in » quei momenti, chi lo toccasse! non ha ri-» spetto a nessuno, fuorchè al signor principe. » Ma un giorno il signor principe sarà egli; » il più tardi che sia possibile, però. Lesta, » lesta, signorina! perchè mi guarda così in-» cantata? A quest'ora ella dovrebbe esser » fuori del nido. »

All'immagine del principino impaziente,

tutti gli altri pensieri che s'erano affollati alla mente risvegliata di Gertrude, si levarono tosto, come uno stormo di passere, all'apparire di uno spauraochio. Obbedì, si vestì in fretta, si lasciò acconciare, e comparve nella sala, dove i parenti e il fretello erano radunati. Fu fatta adagiare sur una sedia a bracciuoli e le fu portata una tazza di cioccolatte: il che a quei tempi era, quel che già presso ai romani il dare la veste virile.

Quando si annunziò che la carrozza era pronta, il principe trasse la figlia in disparte, e le disse: « orsù, Gertrude, ieri vi siete fat-» ta onore: oggi dovete superar voi medesi-» ma. Si tratta di far comparsa nel monastero » e nel paese dove siete destinata a far la pri-» ma figura. Vi aspettano. » (È inutile il dire che il principe aveva spedito un avviso alla badessa il giorno antecedente. ) « Vi » aspettano, e tutti gli occhi saranno sopra di » voi. Dignità e disinvoltura. La badessa vi-» domanderà che cosa volete: è affare di for-» malità. Potete rispondere che domandate » d'essere ammessa a vestir l'abito in quel monastero dove siete stata educata così amore-» volmente, dove avete ricevute tante finez-» ze: che è la pura verità. Porgete quelle » poche parole con un fare disimpacciato, che » non s'avesse a dire che v'hanno imboccata, » e che non sapete parlare da voi. Quelle » buone madri non sanno nulla dell'occorso: » è un segreto che debbe restar sepolto nella » famiglia. Però non fate una faccia contrita

De dubbiosa, che potesse dar qualche sospetto. Mostrate di che sangue uscite: manieprosa, modesta, ma ricordatevi che in quel luogo, fuori della famiglia, non v', è nessuno sopra di voi.

Senza aspettar risposta, il principe si mosse, Gertrude, la principessa e il principino gli tennero dietro, scesero le scale; e in carrozza. Gl'impicci e le noie del mondo, e la vita beata del chiostro, principalmente per le giovani di sangue nobilissimo, furono il tema della conversazione, durante il tragitto. Sul finir della via, il principe rinnovò le istruzioni alla figliuola, e le ripetè più volte la formola della risposta. All'entrare in quel paese, Gertrude si sentì stringere il cuore, ma la sua attenzione fu attirata istantaneamente da non so quali signori, che, fatta fermar la carrozza, recitarono non so che complimento. Ripreso il cammino, si andò più lentamente al monastero, tra gli sguardi dei curiosi che accorrevano da tutte le parti sulla via. Al fermarsi della carrozza, dinanzi a quelle mura, dinanzi a quella porta, il cuore si strinse ben più a Gertrude. Si smontò fra due ale di popolo che i servi facevano stare indietro. Tutti quegli occhi addosso alla poveretta le imponevano di studiare ad ogni momento il suo contegno: ma più di tutti quelli insieme, la tenevano in soggezione i due del padre, ai quali ella, quantunque ne sentisse così gran paura, non poteva lasciare di rivolgere i suoi ad ogni momento. E quegli occhi governavano le mosse e i sem-

bianti di lei come per mezzo di redine invisibili. Attraversato il primo cortile, si entrò nel secondo, e quivi apparì la porta del chiostro interiore, spalancata e tutta occupata da monache. In prima fila la badessa circondata da anziane; dietro altre monache alla rinfusa, alcune in punta di piedi; in ultimo le converse sollevate sopra sgabelli. Si vedevano pure qua e là luccicare a mezz'aria qualche occhietti, spuntar qualche faccette fra le cocolle; erano le più destre, e le più animose delle educande, che ficcandosi e penetrando tra monaca e monaca, erano riuscite a farsi un po' di pertugio, per vedere anch' esse qualche cosa. Da quella calca uscivano acclamazioni; si vedevano molte braccia dimenarsi in segno di accoglienza e di esultazione. Giunsero alla porta; Gertrude si trovò a faccia a faccia colla madre badessa. Dopo i primi complimenti, questa con un modo tra giulivo e solenne, la interrogò: che cosa ella desiderasse in quel luogo, dove non v'era chi le potesse negar nulla.

» Son qui .... « cominció Gertrude; ma al punto di proferir le parole che dovevano decider quasi irrevocabilmente, il suo destino, esitò un momento, e rimase con gli occhi fissi su la folla che le stava dinanzi. Vide in quel momento una di quelle sue note compagne che la guardava con una cera mista di compassione e di malizia, e pareva che dicesse: ah! c'è incappata la brava. Quella vista svegliando più vivi nell'animo suo tutti gli antichi sentimenti,

le restituì anche un po'di quel poco antico coraggio: e già ella stava cercando una risposta qualunque diversa da quella che le era stata dettata. Quando, alzato lo sguardo alla faccia del padre, quasi per esperimentare le sue forze, scorse su quella una inquietudine così cupa, una impazienza così minaccevole, che risoluta per tema, con la stessa prontezza con che avrebbe preșo la fuga dinanzi un oggetto terribile, prosegui: « son qui a domandare di » essere ammessa a vestir l'abito religioso, in » questo monastero, dove sono stata allevata » così amorevolmente. » La badessa rispose subito, dolerle assai in quel caso che i regolamenti le vietassero di dare immediatamente una risposta, la quale doveva venire dai suffragi comuni delle suore, e alla quale doveva precedere la licenza dei superiori. Che però Gertrude conosceva abbastanza i sentimenti che si avevano per lei in quel luogo per prevedere quale questa risposta sarebbe; e che intanto nessun regolamento impediva alla badessa e alle suore di manifestare la consolazione che sentivano di quella domanda. Levossi allora un frastuono confuso di congratulazioni e di acclamazioni. Vennero tosto grandi bacili colmi di dolci, che furono presentati prima alla sposina, e poscia ai parenti. Mentre alcune delle monache se la rapivano, altre facevano complimenti alla madre, altre al principino, la badessa fece pregare il principe che volesse venire alla grata del parlatorio, dove ella lo attendeva. Era accompagnata da due anziane, e quando

lo vide comparire, « signor principe, » diss' ella: « per obbedire alle regole .... per adempi-» re una formalità indispensabile, sebbene in » questo caso .... pure debbo dirla.... che ogni » volta che una figlia domandi d'essere ammessa alla vestizione ... la superiora; quale » io sono indegnamente .... tiene obbligo di » avvertire i parenti .... che se per caso .... essi » forzassero la volontà della figlia, incorrereb-» bero nella scomunica. Mi scusera ... »

» Benissimo, benissimo, reverenda madre. » Lodo la sua esattezza; è troppo giusto ... Ma

» ella non può dubitare...»

» Oh! pensi, signor principe... ho parla-» to per obbligo preciso ... del resto ... » » Certo, certo, madre badessa.»

Scambiate queste poche parole, i due interlocutori s' inchinarono vicendevolmente e si separarono, come se ad entrambi pesasse di prolungare quel discorso, e andarono a riunirsi ciascuno alla sua brigata, l'uno al di fuori, l'altra al di dentro della soglia claustrale. De via, disse il principe: Dertrude avrà presto ogni comodità di godersi a sua voglia la compagnia di queste madri. Per ora le abbiam tenute abbastanza a disagio. E fatto un inchino diè segno di voler partire; la famiglia si mosse, si rinnovarono i complimenti e si partì.

Gertrude nel ritorno non aveva troppa volontà di parlare. Spaventata dal passo che aveva fatto, vergognata della sua dappocaggine, indispettita contra gli altri, e contra se stessa, faceva tristamente il conto delle occasioni che le rimanevano ancora di dir di no; e
prometteva debolmente e confusamente a se
stessa che in questa, o in quella o in quell'altra ella sarebbe più destra e più forte. Con
tutti questi pensieri non le era però cessato del
tutto lo spavento di quel cipiglio del padre;
talchè, quando per un' occhiata gittata alla
sfuggiasca sul volto di lui, potè chiarirsi che
non v'era più alcun vestigio di collera, quando anzi vide ch'egli si mostrava soddisfattissimo di lei, le parve un bel che, e fu per un
istante tutta contenta.

Appena giunti, una lunga assettatura, poi il pranzo, poi alcune visite, poi il passeggio, poi la conversazione, poi la cena. Sul finire di questa, il principe mise sul tappeto un altro affare, la scelta della madrina. Così si chiamava una dama la quale, pregata a ciò dai parenti, diventava custode e scorta della giovane monacanda, nel tempo tra la domanda e la vestizione; tempo che veniva speso in visitare le chiese, i palazzi pubblici, le conversazioni, le ville, i santuari: tutte le cose in somma più notabili della città e dei contorni; affinchè le giovani, prima di proferire un voto irrevocabile, vedessero bene a che cosa davano un calcio. « Bisognerà pensare a una madrina, » disse il principe: » perchè domani verrà il » vicario delle monache per la formalità del-» l'esame, e subito dopo Gertrude verrà pro-» posta in capitolo per essere accettata dalle madri. » Proferendo queste parole egli s'era

voltato verso la principessa; e questa credendo che fosse un invito a proporre, cominciava: » vi sarebbe. . . . . . . Ma il principe interruppe: » no, no, signora principes-» sa: la madrina dee prima di tutto gradire » alla sposina; e benchè l'uso universale dia » la scelta ai parenti, pure Gertrude ha tanto » giudizio, tanta aggiustatezza, che merita be-» ne d'esser cavata dell'ordinario. » E qui rivolto a Gertrude, in atto di chi annunzia una grazia singolare, continuò: » ognuna del-» le dame che si sono trovate questa sera alla conversazione, possede le condizioni neces-» sarie per esser madeina d'una figlia della mostra casa; ognuna, mi do a credere, sarà » per tenere ad onore di essere la preferita: » scegliete voi. »

Gertrude sentiva bene che lo scegliere era dare un nuovo consenso; ma la proposta veniva fatta con tanto apparato, che il rifiato avrebbe avuto sembiante di disprezzo, e lo scusarsi, di sconoscenza o di fastidiosaggine. Fece ella adunque anche quel passo, e nominò la dama che in quella sera le era andata più a gemio, quella cioè che le aveva fatte più carezze, che l'aveva più lodata, che l'aveva trattata con quei modi famigliari, affettuosi, e premurosi, che nei primi momenti d'una conoscenza contraffanno una antica amicizia. » Ot-» :tima scelta, » sclamò il principe, che desiderava ed aspettava quella appunto. Fosse arte o caso, era avvenuto come quando il giuocator di mano facendovi scorrere dinanzi agli occhi le carte d'un mazzo, vi dice che ne pensiate una, ed egli poi ve la indovinerà; ma le ha fatte scorrere in modo che voi ne vegagiate una sola. Quella dama era stata tanto attorno a Gertrude tutta la sera, l'aveva tanto occupata di se, che a questa sarebbe abbisognato uno sforzo di fantasia per pensarne un'altra. Tante premure poi non erano senza motivo: la dama aveva da molto tempo posto gli occhi addosso al principino per farlo suo genero: quindi ella risguardava le cose di quella casa come sue proprie; ed era ben naturale che s'interessasse per quella cara Gertrude, niente meno dei suoi parenti più prossimi.

Al domani Gertrude si evegliò colla immaginazione dell'esaminatore che doveva venire; e mentre stava pensando se e come ella potesse cogliere quella occasione così decisiva per dare addietro, il principe la fece chiamare. « Orsù, figliuola, » le disse egli: » finora vi siete portata egregiamente: oggi si » tratta di coronar l'opera. Tutto quello che » si è fatto finora, si è fatto di vostro consen-» so. Se in questo mezzo vi fosse nato qualche » dubbio, qualche pentimentuccio, grilli di » gioventù, avreste dovuto spiegarvi; ma al » punto a cui sono ora le cose, non è più tem-» po da far ragazzate. Quell' uomo dabbene » che ha da venire questa mattina, vi farà cen-» to interrogazioni sulla vostra vocazione: e » se vi andate di buona voglia, e perchè e per » come, e che so io? Se voi tentennate nel ri-» spondere, egli vi terrà sulla corda chi sa

» quanto. Sarebbe un fastidio e uuo sfinimento 20 per voi; ma ne potrebbe anche venire un » altro guaio più serio. Dopo tutte le dimo-» strazioni pubbliche che si son fatte, ogni. » più piccola esitazione che si vedesse in voi, » porrebbe a repentaglio il mio onore, potreb-» be far credere che io avessi presa una vostra » leggerezza per una ferma risoluzione, ch'io so fossi corso a furia, che avessi... che so io? » In questo caso mi troverei nella necessità di » scegliere fra due partiti dolorosi: o lasoiare » che il mondo formi un tristo concetto della » mia condotta; partito che non può stare as-» solutamente con ciò ch'io debbo a me stes-» so: o svelare il vero motivo della vostra ri-» soluzione e . . . » Ma qui veggendo che Gertrude s'era fatta tutta di fiamma, che i suoi occhi si gonfiavano, ed il volto si contraeva come le foglie d'un fiore nell'afa che precede la burrasca, ruppe quel discorso, e con volto sereno, ripiglio: » via via, tutto dipende de » voi, dal vostro giudizio. So che ne avete » molto, e non siete ragazza da guastare il ben » fatto in sulla fine; ma io doveva prevedere » tutti i casi. Non se ne parli più ; e restiam s d'accordo in questo che voi risponderete » con franchezza in modo di non far nascere 22 dubbi nella testa di quell'uomo dabbene. » Così anche voi ne sarete fuori più presto.» E qui dopo d'aver suggerita qualche risposta alle contingenti interrogazioni, entrò nel solito discorso delle dolcezze, e dei godimenti che erano preparati a Gertrude nel monastero, e

in ciò la trattenne, tanto che un servo venne ad annunziare l'esaminatore. Il principe dopo un breve rinnovare dei ricordi più importanti, lasciò la figlia sola con lui, come era prescritto.

L'uomo dabbene veniva con un po' di opinione già fatta, che Gertrude avesse una gran vocazione al chiostro; perchè così gli aveva detto il principe, quando era stato ad invitarlo. Ben è vero che il buon prete, il quale sapeva esser la diffidenza una delle virtu più necessarie nel suo ufizio, aveva per massima di andare adagio nel credere a simili proteste, e di stare in guardia contra le preoccupazioni; ma ben di rado avviene che le parole affermative e sicure di una persona autorevole in qualsivoglia genere, non tingano del loro colore la mente di chi le ascolta. Dopo i convenevoli: » signorina, » diss'egli: io vengo a far la parte » del diavolo, vengo a porre in dubbio ciò » che nella sua supplica ella ha dato per cer-» to; vengo a metterle innanzi agli occhi le » difficoltà, e ad accertarmi se ella le ha ben » considerate. Si contenti ch'io le faccia qual-» che interrogazione. »

» Dica pure, » rispose Gertrude.

Il buon prete cominciò allora ad interrogarla nella forma prescritta dai regolamenti.

Sente ella in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate minacce, o lusinghe? Non s'è fatto uso di nessuna autorità, per indurla a questo? Parli senza riguardi e con sincerità ad un uomo il cui dovere è di conoscere la

sua vera volontà, per impedire che le venga
 fatta violenza in nessun modo.

La vera risposta ad una tale domanda si affacciò tosto alla mente di Gertrude con una evidenza terribile. Per dare quella risposta, bisognava venire ad una spiegazione, dire di che ella era stata minacciata, raccontare una storia... La infelice rifuggì spaventata da questa idea, e corse tosto a cercare una qualunque altra risposta, quella che meglio e più presto la togliesse da quello stento. » Vado a monaca », diss' ella, nascondendo il suo turbamento, » vado a monaca di mio genio, li» beramente. »

» Da quanto tempo le è venuto questo pensiero? » domandò ancora il buon prete.

» L'ho sempre avuto: » rispose Gertrude, divenuta dopo quel primo passo più franca a mentire contra se stessa.

» Ma quale è il motivo principale che la » induce a farsi monaca? »

Il buon prete non sapeva che terribile corda toccasse; e Gertrude si fece una gran forza per non lasciar trasparire nel volto l'effetto che quelle parole le producevano nell'animo. » Il motivo, » diss'ella, » è di servire a Dio, » e di fuggire i pericoli del mondo. »

» Non sarebbe mai qualche disgusto?

» qualche... mi scusi... capriccio? Alle vol
» te una cagione momentanea può fare una

» impressione che sembra dovere essere per
» petua; e quando poi la cagione cessa, e

» l'animo si muta, allora...»

» No, no, » rispose precipitosamente Gertrude: » la cagione è quella che le ho detto: »

Il vicario, più per adempiere interamente al suo debito, che perchè egli stimasse esservene bisogno, insistette nelle inchieste; ma Gertrude era deliberata d'ingannarlo. Oltre il ribrezzo che le cagionava il pensiero di render consapevole della sua debolezza quel grave e dabben prete che pareva così lonteno dal sospettar tal cosa di lei, la poveretta pensavapoi anche ch'egli poteva bene impedire che ella fosse monaca; ma questo era il termine della sua autorità sopra di lei, e della sua protezione. Partito ch'e' fosse, ella si rimarrebbe sola col principe. E che che ella avesse poi a patire in quella casa, il buon prete non ueavrebbe saputo nulla, o sapendolo, con tutta la sua buona intenzione, non avrebbe potuto far più che compiangerla. L'esaminatore fu prima stanco d'interrogare che la sventurata di mentire: ed egli sentendo quelle risposte sempre conformi, e non avendo alcun motivo per dubitare della loro schiettezza, mutò finalmente linguaggio, e disse ciò che credeva più atto a confermarla nel buon proposito, e rallegratosi con lei, prese commiato. Attraversando le sale per uscire si abbattè nel principe il quale pareva passare di là a caso; e con lui pure si congratulò delle buone disposizioni in che aveva trovata la sua figliuola. Il principe era stato fino allora in una sospensione molto noiosa: a quella notizia respirò, e dimenticando la sua gravità consueta, andò quasi

a corsa da Gertrude, la colmò di lodi, di carezze e di promesse, con un giubbilo cordiale, con una tenerezza in gran parte sincera: così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano.

Noi non terremo dietro a Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti. Nè descriveremo tampoco in particolare e per ordine i sentimenti dell'animo suo in quel tratto di tempo: sarebbe una storia di dolori e di fluttazioni troppo monotona e troppo simile alle cose già dette. L'amenità dei siti, il mutare degli oggetti, quel rallegramento dello scarrozzare all'aria aperta, le rendevano più odiosa l'idea del luogo dove al fine si smonterebbe per l'ultima volta, per sempre. Più pungenti ancora erano le impressioni ch'ella riceveva nelle adunanze e nelle feste cittadine. La vista delle spose alle quali si dava questo titolo nel seuso più ovvio e più usitato, le cagionava un'invidia, un rodimento intollerabile; e talvolta l'aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che nel sentirsi dare quel titolo dovesse trovarsi il colmo d'ogni felicità. Talvolta la pompa dei palagi, lo splendore degli addobbi, il brulichio e il clamore festevole delle conversazioni, le comunicavano una ebbrezza, un ardor tale di viver lieto, ch'ella prometteva a se stessa di ridirsi, di tutto soffrire più tosto che tornare all'ombra fredda e morta del chiostro. Ma tutte quelle risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposata delle difficoltà, al solo fissar gli occhi sul volto del principe. Talvolta anche

il pensiero ch'ella doveva abbandonar per sempre quei godimenti, le ne rendeva amaro e penoso quel piccol saggio; come l'infermo assetato guarda con rancore, e quasi rispinge con dispetto il cucchiaio d'acqua che il medico gli concede a fatica. Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l'attestazione necessaria, e venne la licenza di tenere il capitolo per l'accettazione di Gertrude. Il capitolo si tenne; concorsero, come era da aspettarsi, i due terzi dei voti segreti che erano richiesti dai regolamenti: Gertrude fu accettata. Ella medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora di entrare al più presto nel monastero. Non v'era certo chi volesse opporsi ad una tal premura. Fu dunque fatta la sua volontà, ed ella, condotta pomposamente al monastero, vi prese l'abito. Dopo dodici mesi di noviziato pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva, o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto; lo ripetè, e fu monaca per sempre.

È una delle facoltà singolari ed incomunicabili della religione cristiana, questa: di poter dare indirizzo e quiete a chiunque, in qualsivoglia congiuntura, a qualsivoglia termine, ricorra ad essa. Se al passato v'è rimedio, essa lo prescrive, lo somministra, presta lume e vigore per metterlo in opera a qualunque costo; se non v'è, essa dà il modo di fare realmente e in effetto, ciò che l'uom dice in proverbio, della necessità virtù. Insegna a continuare con sapienza ciò che è stato intrapreso per leggerezza, piega l'animo ad abbracciare con propensione ciò che è stato imposto dalla prepotenza, e dà ad una elezione che fu temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santità, tutto il consiglio, diciamolo pur francamente, tutte le gioie della vocazione. È una via così fatta, che da qualunque labirinto, da qualunque precipizio l'uomo capiti ad essa e vi si metta, può d'allora in poi camminare con sicurezza e di buona voglia, e giunger lietamente a un lieto fine. Con questo mezzo Gertrude avrebbe potuto essere una monaca santa e contenta, comunque lo fosse divenuta. Ma l'infelice si dibatteva in vece sotto il giogo, e così ne sentiva più forte il peso e lo schiacciamento. Un repetto incessante della libertà perduta, l'abborrimento dello stato presente, un vagamento faticoso dietro a desiderii che non sarebbero soddisfatti mai, tali erano le principali occupazioni dell'animo suo. Rimasticava quell'amaro passato, ricomponeva nella memoria tutte le circostanze per le quali era giunta là dov'era, e disfaceva mille volte inutilmente col pensiero ciò che aveva fatto con l'opera; accusava sè di dappocaggine, altrui di tirannia e di perfidia; e si rodeva. Idolatrava insieme e piangeva la sua bellezza, deplorava una gioventù destinata a struggersi in un lento martirio, e invidiava in certi momenti qualunque donna in qualunque condizione, con qualunque coscienza,

potesse liberamente godersi nel mondo quei doni.

La vista di quelle monache che avevano cooperato a condurla quivi entro, le era odiosa . Si ricordava le arti e gl'ingegni che avevano messi in opera, e ne le pagava con tante agarbatezze, con tante fantasticaggini, ed anche con aperti rinfacciamenti. A quelle conveniva il più sovente mandar giù e tacere, perchè il principe aveva ben voluto tiranneggiare la figlia quanto era necessario per ispingerla al chiostro; ma ottenuto l'intento, non avrebbe così facilmente patito che altri pretendesse d'aver ragione contra il suo sangue: e ogni po' di romore ch'elle avessero fatto, poteva esser loro cagione di perdere quella gran protezione, o cangiare per avventura il protettore in nimico. Pare che ella avrebbe dovuto sentire una certa propensione per le altre suore che non avevano messo mano in quella sporca pasta d'intrighi, e che senza averla de-siderata per compagna, l'amavano come tale, e pie, occupate e ilari le mostravano col loro esempio come anche quivi si potesse non solo vivere ma godere. Ma queste pure le erano odiose per un altro verso. I loro sembianti di pietà e di contentezza le riuscivano come un rimprovero della sua inquietudine e dei suoi portamenti bisbetici; ed ella non lasciava sfuggire occasione di deriderle dietro le spalle come pinzochere, o di morderle come ipocrite. Forse sarebbe stata meno avversa ad esse se avesse saputo o indovinato che quelle poche

palle nere che s'eran trovate nel bossolo che decise della sua accettazione, v'erano appunto

state poste da quelle:

Qualche consolazione le pareva talvolta di trovare nel comando, nell'esser corteggiata al di dentro, visitata adulatoriamente da alcuno di fuori, nello spuntar qualche impegno, nello spendere la sua protezione, nel sentirsi chiamar la signora: ma quali consolazioni! L'animo che sentiva la loro insufficienza, avrebbe voluto di quando in quando aggiungervi e godere con esse le consolazioni della religione: ma queste non vengono se non a chi trascura quelle altre: come il naufrago, a volere afferrare la tavola che può condurlo in salvo su la riva, dee pure sciogliere il pugno, e abbandonare le alghe e gli sterpi, che aveva abbrancati per una rabbia d'istinto.

Poco dopo la professione, Gertrude era stata destinata a maestra delle educande; ora pensate come dovevano stare quelle giovanette sotto una tale disciplina. Le antiche sue compagne erano tutte uscite: ma ella riteneva tutte le passioni di quel tempo; e in un modo, o nell'altro le allieve dovevano sentirne il peso. Quando le veniva in mente che molte di esse erano destinate a quel genere di vita, di cui ella aveva perduta ogni speranza, sentiva contra quelle poverette un rancore, un desiderio quasi di vendetta; e le teneva sotto, le aspreggiava, faceva loro scontare anticipatamente i piaceri che avrebbero goduti un giorno. Chi avesse udito in quei momenti con che

iracondia magistrale le sgridava per ogni picciola scappatella, l'avrebbe creduta donna di una spiritualità salvatica e indiscreta. In altri momenti lo stesso orrore pel chiostro, per la regola, per l'obbedienza, scoppiava in accessi d'umore tutto opposto. Allora, non solo ella sopportava la svagatezza clamorosa delle sue allieve, ma la eccitava; si mesceva ai giuochi, e li rendeva più sregolati; entrava a parte dei loro discorsi, e li portava al di là delle intenzioni con le quali esse gli avevano incominciati. Se alcuna toccava un motto del cicallo della madre badessa, la maestra lo imitava lungamente, e ne faceva una scena di commedia: contraffaceva il volto di una monaca, il portamento d'un'altra: rideva allora sgangheratamente; ma erano risa che andavano poco in giù. Così era ella vissuta alcuni anni, non avendo agio nè occasione di far di più; quando la sua sventura volle che una occasione si presentasse.

Fra le altre franchigie e distinzioni che le erano state accordate per compensarla di non poter essere badessa, v'era anche quella di alloggiare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo ad una casa abitata da un giovane, scellerato di professione, uno dei tanti che in quell'epoca, e coi loro scherani, e con le alleanze di altri scellerati, potevano fino ad un certo segno ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza più. Costui, da una sua finestretta che dominava un cortilet-

to di quel quartiere, avendo veduta Gertrude alcuna volta passare o ronzare quivi per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dalla empietà dell'intraprendimento, un giorno osò rivolgerle la parola. La sventurata rispose.

In quei primi momenti provò ella un contento non ischietto al certo, ma vivo. Nel vôto accidioso dell'animo suo s'era venuta ad infondere una occupazione forte, continua, come una vita potente; ma quel contento era simile alla bevanda ristorante che la crudelta ingegnosa degli antichi mesceva al condannato per invigorirlo a sostenere il martorio. Comparve allo stesso tempo una gran novità in tutti i suoi portamenti: divenne ella ad un tratto più regolare, più tranquilla, cessò dagli scherni, e dal rammarichìo, si mostrò anzi carezzevole e manierosa, di modo che le suore si rallegravano a vicenda del combiamento felice; lontane com'erano dall'immaginarne il vero motivo, e dal comprendere che quella nuova virtù altro non era che ipocrisia aggiunta alle antiche magagne. Quella mostra però, quella, per dir così, imbiancatura esteriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuità ed eguaglianza: ben tosto tornarono a dare in fuori i soliti dispetti e le solite fantasticaggini; tornarono a farsi intendere le imprecazioni e i dileggiamenti contra la prigione claustrale, e talvolta espressi in un linguaggio insolito in quel luogo e in quella bocca. Però ad ogni scappuccio teneva dietro un pentimento, una gran cura di farlo dimenticare a forza

Tom. 1.

di piacevolezze. Le suore comportavano alla meglio tutte queste vicissitudini, e le attribuivano all'indole bisbetica e leggiera della si-

gnora.

Per qualche tempo non parve che alcuna pensasse più in là; ma un giorno che la signo-ra, venuta a parole con una suora conversa per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a svillaneggiarla fuor di modo e senza posa, la conversa dopo aver sofferto un poco e roso il freno, rinnegata finalmente la pazienza, gittò un motto, ch'ella sapeva qualche cosa, e che a suo tempo avrebbe parlato. Da quel punto in poi la signora non ebbe più pace. Non ando però molto che la conversa un mattino fu aspettata invano ai suoi uffici consueti: si andò a cercarla nella sua cella, e non vi si rinvenne; e chiamata ad alte voci, non risponde: fruga, rifruga, rimugina, di qua, di là, di su, di giù, dalla cantina al solaio, non v'è in nessun luogo. E chi sa quali congetture si sarebbero fatte, se appunto nel cercare, non si fosse scoperto un gran foro nella muraglia dell'orto, il che fece argomentare ad ognuna che ella fosse sfrattata per di là. Si spedirono tosto corrieri su diverse vie per darle dietro e raggiungerla, si fecero grandi ricerche al di fuori: non se ne ebbe mai la più picciola notizia. Forse se ne sarebbe potuto saper di più, se invece di cercar lontano, si fosse scavato da presso. Dopo molte maraviglie, perchè nessuno avrebbe stimata colei donna da ciò, e dopo molti argomenti, si conchiuse ch' ella doveva essere andata ben lontano, ben lontano. E perchè una suora aveva detto un tratto: » » ella s'è rifuggita in Olanda di sicuro», si disse e si tenne poi sempre nel monastero che ella si fosse rifuggita in Olanda. Non pare però che la signora fosse in quella credenza. Non già ch'ella mostrasse di discredere, o combattesse l'opinione comune con sue ragioni particolari: se ne aveva, certo, ragioni non furono mai così ben dissimulate; nè v'era cosa da cui ella si astenesse più volentieri che da rimestare quella storia, cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero. Ma quanto manco ne parlava, tanto vi pensava più. Quante volte il giorno l'immagine di quella donna veniva a gittarsi d'improvviso nella sua mente, e vi si piantava, e non voleva muoversi! Quante volte ella avrebbe desiderato di vedersela dinanzi viva e reale, più tosto che averla sempre ficcata nel pensiero, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana, terribile, impassibile! Quante volte avrebbe voluto udire espressamente la vera voce di colei, quel suo garrito, che che avesse potuto minacciare, piuttosto che aven sempre nell'intimo dell'orecchio mentale il susurro fantastico di quella stessa voce, e udirne parole alle quali non valeva rispondere, ripetute con una pertinacia, con una insistenza infaticabile che nessuna persona vivente non ebbe giammai!

Era circa un anno da quell'avvenimento, quando Lucia fu presentata alla signora ed ebbe con lei quel colloquio al quale siamo rimasti col racconto. La signora moltiplicava le inchieste intorno alla persecuzione di don Rodrigo, ed entrava in certi particolari con una intrepidezza che riuscì e doveva riuscire peggio che nuova a Lucia, la quale non aveva mai pensato che la curiosità delle monache potesse esercitarsi intorno a simili argomenti. İ giudizi poi ch'ella frammischiava alle interrogazioni, o che lasciava trasparire, non erano meno strani. Pareva quasi che ridesse del gran terrore che Lucia aveva sempre provato di quel signore, e domandava s'egli era deforme, da far tanto paura: pareva quasi che avrebbe tro-vata irragionevole e sciocca la colei ritrosia, se uon avesse avuta per ragione la preferenza data a Renzo. E su questo pure si allargava a domande le quali facevano stupire ed arrossire l'interrogata. Avvedendosi poi di essersi troppo lasciata andare con la lingua agli svagamenti del cervello, cercò di correggere e d'interpretrare in meglio quelle sue ciarle; ma non potè fare che a Lucia non ne rimanesse una maraviglia disaggradevole e un confuso spavento. Appena potè trovarsi sola con la madre, se ne aperse con lei; ma Agnese, come più sperimentata, sciolse con poche parole tutti quei dubbi, e chiari tutto il mistero. » Non te ne far maraviglia, » diss'ella: »quan-» do avrai conosciuto il mondo quanto io, ve-« drai che non son cose da farsene maravi-« glia. I signori, chi più chi meno, chi per « un verso chi per un altro, hanno tutti un

» po' del matto. Conviene lasciarli dire, principalmente quando s'ha bisogno di loro,
far mostra di ascoltarli sul serio, come se
dicessero delle cose giuste. Hai inteso come
ella mi ha dato sulla voce, quasi ehe io
avessi detto qualche grosso sproposito? Io
non me ne sono stupita niente. Son tutti
così. E con tutto ciò, sia ringraziato il cielo,
che pare che ella ti abbia preso amore, e
voglia proteggerci davvero. Del resto, se
camperai, figliuola mia, e se t'incontrerà
ancora di aver che fare con signori, ne sentirai, ne sentirai, ne sentirai.

Il desiderio di obbligarsi il padre guardiano, la compiacenza del proteggere, il pensiero del buon concetto che poteva fruttare la protezione spesa così piamente, una certa inclinazione per Lucia, ed anche un certo sollievo nel far del bene ad una creatura innocente, nel soccorrere e consolare oppressi, avevano realmente disposta la signora a prendersi a petto la sorte delle due povere fuggiasche. Per rispetto degli ordini ch'ella diede, e della premura ch'ella mostrò, furono esse alloggiate nel quartiere della fattora attiguo al chiostro, e trattate come se fossero addette ai servigi del monastero. La madre e la figlia si rallegravano insieme d'aver trovato così tosto un asilo sicuro ed onorato. Avrebbero anche avuto caro assai di rimanervi ignorate da ogni persona; ma la cosa non era facile in un monastero: tanto più che v'era un uomo troppo deliberato di aver notizie d'una di loro, e

nell'animo del quale, alla passione e alla picca di prima s'era aggiunta anche la stizza di essere stato prevenuto e deluso. E noi, lasciando le donne nel loro ricovero, torneremo al palazzotto di costui, nell'ora in cui egli stava attendendo l'esito della sua scellerata spedizione.

## CAPITOLO XI.

Come un branco di segugi, dopo d' aver tracciata indarno una lepre, tornano sbaldanziti verso il padrone, coi musi bassi e colle code spenzolate, così in quella scompigliata notte tornavano i bravi al palazzotto di don Rodrigo. Egli passeggiava innanzi e indietro al buio per una stanzaccia disabitata del piano superiore, che guardava sulla spianata. Tratto tratto si fermava a tender l'orecchio, a traguardare per le fessure delle imposte sdruscite; pieno d'impazienza e non scevro d'inquietudine, non solo per l'incertezza della riuscita, ma anche per le conseguenze possibili; perchè ell'era la più grossa e la più arrischiata a cui il valentuomo avesse ancor messo mano. Si andava però rassicurando col pensiero delle precauzioni prese perchè non rimanesse alcun indizio del fatto suo. - Quanto ai sospetti, me ne rido. Vorrei un po'sapere chi sarà quell'appetitoso che voglia venir qua su a chiarirsi se c'è o non c'è

una giovane. Venga, venga quel tanghero, che sarà ben ricevuto. Venga il frate, venga. La vecchia, ? vada a Bergamo la vecchia. La giustizia? Poh la giustizia! Il podestà non è mica un ragazzo nè un matto. È a Milano? Chi si cura di costoro a Milano? Chi darebbe lor retta? Chi sa che ci sieno? Sono come gente perduta sulla terra, non hanno nè anche un padrone: gente di nessuno. Via, via, niente paura. Come rimarrà Attilio, domattina! Vedrà, vedrà s'io son uomo da ciarle e da vanti. E poi ... se mai nascesse qualche imbroglio ..... che so io? qualche nimico che volesse cogliere questa occasione.... anche Attilio saprà consigliarmi: c' è impegnato l'onore di tutto il parentado. - Ma il pensiero sul quale si fermaya di più, perchè in esso trovava insieme un acquietamento dei dubbi e un pascolo alla passione principale, era il pensiero delle lusiaghe, delle promesse ch'egli adoprerebbe ad imbonire Lucia. - Avrà tanta paura di trovarsi qui sola, in mezzo a costoro, a queste facce, che ...... il viso più umano qui son io, per bacco .... che dovrà ricorrere a me, piegarsi ella a pregare; e se prega .... —

Mentre fa questi bei conti, ode un calpe-

Mentre sa questi bei conti, ode un calpestio, va alla sinestra, apre un pochetto, sa capolino; son dessi. — E la lettiga? Diavolo! dove è la lettiga? Tre, cinque, otto; ci son tutti; c'è anche il Griso; la lettiga non c'è: diavolo! diavolo! il Griso me ne renderà

conto. --

Entrati che furono, il Griso depose in un

angolo d'una stanza terrena il suo bordone, depose il cappellaccio e il sanrocchino, e come portava la sua carica, che in quel momento nessuno gl'invidiava, salì a render quel conto a don Rodrigo. Questi l'aspettava in capo della scala; e vistolo apparire con quella goffa e sguaiata presenza del birbone deluso, « ebbe» tie, gli disse o gli gridò: » signor spaccone, 
» signor capitano, signor lasci-fare-a-me? »

» L'è dura, » rispose il Griso, restando con un piede sul primo scalino, » l'è dura di » riscuoter dei rimproveri, dopo aver lavora-» to fedelmente, e cercato di fare il proprio » dovere, e arrischiata anche la pelle. »

« Com' è andata? Sentiremo, sentiremo, » disse don Rodrigo; e s'avviò verso la sua stanza, dove il Griso lo seguì, e tosto fece la sua relazione di ciò ch'egli aveva disposto, fatto, veduto e non veduto, inteso, temuto, riparato; e la fece con quell'ordine e con quella confusione, con quella dubbiezza e con quello stordimento che dovevano per forza regnare insieme nelle sue idee.

» Tu non hai torto, e ti sei portato bene, » disse don Rodrigo: « hai fatto quello che si » poteva: ma., ma, che sotto queste tegole » ci fosse una spia! Se c'è, se lo arrivo a sco- » prire, e lo scopriremo se c'è, te lo aggiusto » io: ti so dir io, Griso, che lo concio pel dì » delle feste. »

» Anche a me, signore, » disse questi, « è » corso per la mente un tale sospetto: e se » fosse vero, se si venisse a scoprire un bir-

bone di questa sorte, il signor padrone l'ha
da mettere nelle mie mani. Uno che si fosse
preso il divertimento di farmi passare una
notte come questa! toccherebbe a me di pagarlo. Però, dal tutto insieme m'è paru to di
poter rilevare che ci debb'essere qualche
altro garbuglio, che per ora non si può capire. Domani, signore, domani se ne vedrà
l'acqua chiara.

» Ñon siete stati riconosciuti almeno? »

Il Griso rispose che egli sperava di no, e la conchiusione del colloquio fu che don Rodrigo gli ordinò pel domani tre cose che colui avrebbe sapute ben pensare anche da se. Spedire al mattino per tempissimo due uomini a fare al console quella tale intimazione, che fu fatta come abbiamo veduto; due altri al casolare per ronzarvi d'attorno, onde tenerne lontano ogni ozioso che quivi capitasse, e sottrarre ad ogni sguardo la lettiga fino alla notte prossima, in cui sarebbe mandata a prendere, giacchè per allora non conveniva fare altri movimenti da dar sospetto; andar poi egli alla scoperta, e mandare anche altri dei più disinvolti e di buona testa, per saper qualche cosa delle cagioni e della riuscita del guazzabuglio di quella notte. Dati tali ordini, don Rodrigo se ne andò a dormire, e vi lasciò andare anche il Griso, congedandolo con molte lodi, dalle quali traspariva evidentemente l'intenzione di ristorarlo, e in certo modo di fargli scusa degl'improperii precipitati coi quali lo aveva accolto.

Va dormi, povero Griso, che tu dei averne bisogno. Povero Griso! In faccende tutto il giorno, in faccende mezza la notte, senza contare il pericolo di cader nell'unghie dei villani, o di acquistarti una taglia per rapto di donna honesta, in aggiunta di quelle che già hai addosso; e poi esser ricevuto a quel modo! Ma! così pagano gli uomini sovente. Tu hai però potuto vedere in questa occasione che qualche volta si fa ragione secondo il merito, e i conti si aggiustano anche in questo mondo. Va dormi per ora: che un giorno tu avrai forse a somministrarcene un'altra prova, e più notabile di questa.

Al mattino vegnente, il Griso era attorno di nuovo in faccende, quando don Rodrigo si alzò. Cercò tosto del conte Attilio il quale, vedendolo spuntare, fece un viso e un atto da bessa, e gli gridò incontro: » san Martino! »

» Non so che dire, » rispose don Rodrigo, giugnendogli a canto: » pagherò la scommes» sa; ma non è questo che più mi scotta. Non
» vi aveva detto nulla, perchè, lo confesso, io
» mi pensava di farvi stordire stamattina.
» Ma... basta, ora vi dirò tutto.»

» C'è una mano di quel frate in questo ne-» gozio, » disse il cugino, dopo aver tutto ascoltato con sospensione, con maraviglia, e con più di serietà che non si sarebbe aspettato da un cervello così balzano. » Quel frate, » continuò egli, » con quel suo fare di gatta » morta, con quel suo parlare a sproposito, io » l'ho per un brigante e per un dritto. E voi » non vi siete sidato di me, non mi avete mai detto bene schiettamente che cosa sia venuto qui a impastocchiarvi l'altro giorno. » Don Rodrigo riferì il colloquio. » E voi avete sosserto tanto? » sclamò il conte Attilio: » lo avete lasciato partire come era venuvo to? »

» Che volevate, ch'io mi tirassi addosso

» tutti i cappuccini d'Italia? »

» Non so, » disse il conte Attilio, » se in quel momento mi sarei ricordato che vi fosse al mondo altri cappuccini che quel temerario birbante; ma via, pure nelle regole della prudenza, manca il modo di prendersi soddisfazioni anche di un cappuccino? Bissogna saper raddoppiare a tempo le gentilezze a tutto il corpo, e allora si può impunemente dare una mano di bastonate ad un membro. Basta; ha scansata la punizione che gli stava più bene; ma lo piglio io sotto la mia protezione, e voglio aver io la consolazione d'insegnarli come si parla ai pari nostri. »

» Non mi fate peggio. »

» Fidatevi una volta, che vi servirò da pa-» rente e da amico. »

» Che cosa pensate di fare? »

» Non lo so ancora; ma lo servirò io di si» curo il frate. Ci penserò, e .... il signor con» te zio del consiglio-segreto è quegli che mi
» ha da fare il servigio. Caro signor conte zio!
» Quanto mi diverto ogni volta che lo posso
» far lavorare per me, un politicone di quel

Venne intanto la colezione, la quale non interruppe il discorso d'un affare di quella importanza. Il conte Attilio ne parlava a cuor libero, e sebbene vi prendesse quella parte che richiedevano la sua amicizia pel cugino e l'onore del nome comune, secondo le idee ch'egli aveva di amicizia e di onore, pure tratto tratto non poteva tenersi di trovare un po'da ridere nella mala ventura dell'amico parente. Ma don Rodrigo che era in causa propria e che, pensandosi di far chetamente un gran colpo, l'aveva fallito con istrepito, era agitato da passioni più gravi, e distratto da pensieri più noiosi. » Di bei chiacchieramenti, « diceva egli, » faranno questi mascalzoni in tutto il con-» torno. Ma che m'importa? Quanto alla giu-» stizia, me ne rido; prove non ce n'è; quan-» do ce ne fosse, me ne riderei egualmente: » a buon conto ho fatto stamattina avvertire il console che si guardi bene di far deposi-» zione dell'avvenuto. Non ne seguirebbe nul-» la: ma le chiacchiere quando vanno in lun-» go, mi seccano. Basta bene, ch'io sia stato » burlato così barbaramente. »

« Avete fatto benissimo: » rispondeva il conte Attilio. « Codesto vostro podestà..... » gran caparbio, gran testa busa, gran secca» tore d'un podestà..... è poi un galantuo. » mo, un uomo che sa il suo dovere; e appunto quando s'ha che fare con persone » tali, bisogna aver più cura di non le mette-

» re in impicci. Se un paltoniere di console » fa una deposizione, il podestà, per quanto » sia ben intenzionato, bisogna pure che...»

» Ma voi, » interruppe con un po'di stizza don Rodrigo, « voi guastate le mie faccende con » quel vostro contraddirgli in tutto, e dargli » sulla voce, e canzonarlo anche all'occorren-» za. Che diavolo, che un podestà non possa » esser bestia e ostinato, quando nel rimanen-» te è un galantuomo! »

« Sapete, cugino, « disse guardandolo con un occhio di maraviglia beffarda il conte Attilio, « sapete voi, ch' io comincio a credere » che abbiate un po'di paura? Mi pigliate sul

» serio anche il podestà .....»

« Via via, non avete detto voi stesso che

သ bisogna tener conto . . . . ? အ

« L'ho detto: e quando si tratta d'un af-» fare serio, vi farò vedere che non sono un » ragazzo. Sapete che cosa mi basta l'animo » di fare per voi? Son uomo da andare in » persona a far visita al signor podestà. Ah, » sarà egli contento dell'onore? E son uomo » da lasciarlo parlare per mezz'ora del conte » duca, e del nostro signor castellano spagnuo-» lo, e da dargli ragione in tutto, anche quan-» do ne dirà di quelle così sterminate. Gette-» rò poi io qualche parolina sul conte zio del » consiglio-segreto: e voi sapete che effetto a fanno quelle paroline nell'orecchio del si-» gnor podestà. Alla fine delle fini, ha più » bisogno egli della nostra protezione, che » voi della sua condiscendenza. Farò di buo» no, e vi andrò, e ve lo lascerò meglio di-

» sposto che mai.»

Dopo queste e qualche altre simili parole, il conte Attilio uscì a cacciare, e don Rodrigo stette con ansietà aspettando il ritorno del Griso. Venne costui finalmente sull'ora del

pranzo, a fare la sua relazione.

Il garbuglio di quella notte era stato tanto clamoroso, la sparizione di tre persone da un paesello era un così gran fatto, che le ricerche, e per interessamento e per curiosità, dovevano naturalmente esser molte e calde e insistenti; e dall'altra parte gl'informati diqualche cosa erano troppi per andar tutti d'accordo a tutto tacere. Perpetua non poteva mettere il capo all'uscio che non fosse tempestata da colui e da colei, perchè dicesse chi era stato a far quella gran paura al suo padrone: e Perpetua, riandando e raccozzando tutte le circostanze del fatto, e comprendendo come era stata infinocchiata da Agnese, sentiva tanta stizza di quella perfidia, che aveva proprio bisogno d'un po' di sfogo. Non già ch'ella si andasse lamentando col terzo e col quarto del modo tenuto per infinocchiar lei: su di ciò ella non fiatava; ma il tiro fatto al suo povero padrone non lo poteva passare onninamente sotto silenzio; e sopra tutto che un tiro tale, fosse stato concertato e tentato da quella quietina, da quel giovane dabbene, da quella buona vedova. Don Abbondio poteva bene comandarle risolutamente, e pregarla cordialmente che tacesse; ella poteva bene ripetergli che non fa-

279 ceva mestieri d'inculcarle una cosa tanto chiara e tanto naturale; certo è che un tanto segreto stava nel cuore della povera donna, come in una botte vecchia e mal cerchiata un vino cavato molto giovine, che grilla e gorgoglia e ribolle, e se non manda il cocchiume per aria, vi si travaglia tanto all'intorno, che ne esce in ischiuma, e trapela tra doga e doga, e gocciola di qua e di là, tanto che uno può berne, e dire a un di presso che vino è. Gervaso a cui non pareva vero d'essere una volta più informato degli altri, a cui non pareva piccola gloria l'avere avuta una grossa paura, a cui, per aver tenuto mano ad una cosa che sapeva di criminale, pareva d'esser diventato un uomo come gli altri, crepava di voglia di vantarsene. E quantunque Tonio, che pensava seriamente alle inquisizioni e ai processi possibili, e al conto da rendere, gli facesse colle pugna sul muso, di gran precetti, pure non ci fu verso di soffocargli in bocca ogni parola. Del resto Tonio anch'egli, dopo essere stato quella notte assente di casa in ora insolita, tornando a casa con un passo e con un sembiante insolito, e con una agitazione d'animo che lo disponeva alla sincerità, non potè dissimulare il fatto a sua moglie, la quale non era muta. Chi parlò meno, fu Menico; perchè appena ebbe egli raccontato ai parenti la storia e l'oggetto della sua spedizione, parve a questi così terribil cosa che un loro figlinolo fosse stato dentro a guastare una faccenda di don Rodrigo, che quasi quasi non lasciarono finire al ragazzo la sua

narrazione. Gli fecero poi tosto i più forti e minacciosi comandamenti, che si guardasse bene di dar pure un cenno di nulla: e al mattino vegnente, non parendo loro di essersi abbastanza assicurati, risolvettero di tenerlo chiuso in casa per quel giorno, e per qualche altro ancora. Ma che? eglino stessi poi, novellando con la gente del paese, e senza voler mostrare di saperne più che altri, quando si veniva a quel punto oscuro della fuga dei nostri tre poveretti, e del come, e perchè, e del dove, aggiungevano, quasi una cosa nota, che a Pescarenico s'erano rifuggiti. Così anche questa circostanza entrò nel discorso comune.

Con tutti questi brani di notizie, messi poi insieme e uniti come si suole, e con la frangia che vi si appicca naturalmente nel cucire. v'era da fare una storia d'una certezza e di una chiarezza più che comunale, e da esserne pago ogni intelletto più critico. Ma quella invasione dei bravi, accidente troppo grave e troppo romoroso per esserne lasciato fuori, e del quale nessuno aveva una conoscenza un po' positiva, quell'accidente era ciò che più rendeva la storia scura e ingarbugliata. Si mormorava il nome di don Rodrigo: in questo tutti andavan d'accordo; nel resto tutto era oscurità e dissenso. Si parlava molto dei due bravacci ch'erano stati veduti nella via sul far della sera, e dell'altro che stava sulla porta dell'osteria; ma che lume si poteva egli ricavare da questo fatto così asciutto? Si domandava bene all' oste chi era stato da lui la sera

antecedente; ma l'oste non si ricordava pure se avesse veduto gente quella sera; e conchiudeva sempre che l'osteria è un porto di mare. Sopra tutto confondeva le teste, e disordinava le congetture, quel pellegrino veduto da Stefano e da Carlandrea, quel pellegrino che i malandrini volevano ammazzare, e che era partito con loro, o che eglino avean portato via. Che era egli venuto a fare? Era un' anima buona comparsa per aiutare le donne; era un' anima cattiva d' un pellegrino birbante e impostore che veniva sempre di notte ad unirsi con chi facesse di quelle che egli aveva fatte vivendo; era un pellegrino vivo e vero che coloro avevano voluto ammazzare perchè si disponeva a svegliare il paese; era (vedete un po' che si va a pensare!) uno di quegli stessi malandrini travestito da pellegrino; era questo, era quello, era tante cose che tutta la sagacità e l'esperienza del Griso non sarebbe bastata a scoprire chi egli fosse, se il Griso avesse dovuto rilevare questa parte della storia dai discorsi altrui. Ma, come il lettor sa, ciò che la rendeva imbrogliata agli altri, era appunto il più chiaro per lui: servendosene di chiave per interpretare le altre notizie raccolte da lui immediatamente, e col mezzo degli esploratori subordinati, potè di tutto comporne per don Rodrigo una relazione bastantemente distinta. Si chiuse tosto con lui e gli disse del colpo tentato dai poveri sposi; il che spiegava naturalmente la casa trovata vota e il sonare a martello, senza che facesse mestieri di supporre

traditori (come dicevano quei due galantuomini ) in casa. Disse della fuga; e anche di questa era facile trovare più d'una cagione: il timore degli sposi sorpresi in colpa, o qualche avviso della invasione, dato loro quando ella era scoperta, e il paese tutto levato. Disse finalmente che s' erano riparati a Pescarenico; più in là non andava la sua scienza. Piacque a don Rodrigo l'esser certo che nessuno l'aveva tradito e il vedere che non rimanevano tracce del suo fatto; ma fu quella una rapida e leggiera compiacenza. « Fuggiti insieme! » gridò egli : « insieme ! E quel frate birbante ! Duel frate! Da parola usciva arrantolata dalla strozza e smozzicata fra i denti che mordevano il dito: il suo aspetto era brutto come le sue passioni. « Quel frate me la pagherà. » Griso! non son chi sono..... voglio sa-» pere, voglio trovare.... questa sera, vo-» glio sapere dove sono. Non ho pace. A » Pescarenico, subito, a sapere, a vedere, a D trovare ..... Quattro scudi subito, e la mia » protezione per sempre. Questa sera lo vo-» glio sapere. E quel birbone . . . . ! E quel m frate . . . ! m

Il Griso di nuovo in campo; e la sera di quel giorno medesimo, egli potè riportare al suo degno padrone la notizia desiderata: ed ec-

co per qual modo.

Una delle più grandi consolazioni di questa vita è l'amicizia, e una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. Ora gli-amici non son divisi per copĪ

pie come i coniugi; ognuno, generalmente parlando, ne ha più d'uno: il che forma una catena, di cui nessuno potrebbe trovare il capo. Quando adunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno d'un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione alla sua volta. Lo prega, è vero, di non dir nulla a nessuno; e una tal condizione, chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole, troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni. Ma la pratica generale ha voluto che ella obblighi soltanto a non confidare il segreto che ad uno amico egualmente fidato, e imponendogli la condizione medesima. Così d'amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quella immensa catena, tanto che giunge all'orecchio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo giunger mai. Avrebbe però ordinaziamente a stare un gran pezzo in via, se ognuno non avesse che due amici: quello che gli dice e quello a cui ridice la cosa da tacersi, Ma v'ha degli uomini privilegiati che li contano a centinaia: quando il segreto è venuto ad uno di questi uomini, i giri divengono sì rapidi e sì moltiplici, che non è più possibile di tener loro dietro. Il nostro autore non ha potuto accertarci per quante bocche fosse corso il segreto che il Griso aveva ordine di scovare: fatto sta che il buon uomo da cui erano state scortate le donne a Monza, tornando col suo baroccio a Pescarenico sull'ora del vespero, s'abbattè, prima di

toccar la soglia di casa, in un amico fidato, al quale raccontò in gran credenza la buona opera che aveva compiuta, e il seguito; e fatto sta che il Griso potè due ore dopo correre al palazzotto a riferire a don Rodrigo, che Lucia e sua madre s'erano ricoverate in un convento di Monza, e che Renzo aveva seguitata la sua strada fino a Milano.

Don Rodrigo provò una scellerata allegrezza di quella separazione, e sentì rinascere un po'di quella scellerata speranza di giuugere ai suoi fini. Pensò al modo gran parte della notte, e si alzò di buon mattino con due disegni, l'uno fermato, l'altro abbozzato. Il primo era di spedir tosto il Griso a Monza, per aver più chiara contezza di Lucia, e sapere se e qual cosa si potesse tentare. Fece dunque chiamar tosto quel suo fedele, gli pose in mano i quattro scudi, lo rilodò della abilità con che gli aveva guadagnati, e gli diede l'ordine che ayeva premeditato.

» Signore...» disse tentennando il Griso.

» Che? non ho io parlato chiaro? »

» S'ella potesse mandare qualche altro....»

» Come? »

» Signore Illustrissimo, io son pronto a » dar la pelle pel mio padrone: e gli è il mio » dovere; ma so anche ch'ella non vuole arri-» schiar troppo la vita dei suoi sudditi. »

» Ebbene? »

» Vossignoria illustrissima sa bene di quel-» le poche taglie ch'io ho addosso: e.. Qui so-» no sotto la protezione di vossignoria; siamo » una brigata; il signor podestà è amico di ca-» sa; i birri mi portano rispetto, e anch'io.... » è cosa che fa poco onore, ma pel quieto vi-» vere.... li tratto da amici. In Milano la li-» vrea di vossignoria è conosciuta; ma in Mon-» za.... vi sono conosciuto io invece. E sa » vossignoria che, non dico per vantarmi, » chi mi potesse conseguare alla giustizia, o » presentar la mia testa, farebbe un bel colpo? » Cento scudi l'uno sull'altro, e la facoltà di » liberar due banditi. »

» Che diavolo? » disse don Rodrigo: tu » mi riesci ora un can da pagliaio, che ha cuo-» re appena d'avventarsi alle gambe di chi » passa su la porta, guardandosi indietro se » quei di casa lo spalleggiano, e non s'assicu-» ra di allontanarsi quattro passi! »

» Credo, signor padrone, di aver dato » prove....»

» Dunque! »

» Dunque, » ripigliò francamente il Griso, messo così al punto, » dunque vossignoria » faccia conto ch'io non abbia parlato: cuor » di leone, gamba di lepre, e son pronto a » partire.»

» E io non ho detto che tu vada solo. » Piglia con te un paio de'migliori...lo Sfre-» giato, e il Tira-diritto, e va di buon animo; » e sii il Griso. Che diavolo! Tre facce come » le vostre, e che passano tranquillamente, » chi vuoi che non sia contento di lasciarle » passare? Bisognerebbe che ai birri di Mon-» za la vita fosse ben venuta a noia, per met» terla su contra cento scudi a un giuoco così » rischioso. E poi e poi, non credo di essere » così sconosciuto colà, che la qualità di mio » servitore non vi si conti per nulla. »

Fatto al Griso questo po' di vergogna, gli diede poi più ampie e particolari istruzioni. Il Griso tolse i due compagni e parti con una cera allegra e baldanzosa, ma bestemmiando nel segreto del cuore Monza e le taglie e le donne e le fantasie dei padroni; e camminava come il lupo, che spinto dal digiuno, colla ventraia raggrinzata, e i solchi del costolame impressi nel bigio vello, cala dai suoi monti dove tutto è neve, procede sospettosamente nel piano, si arresta tratto tratto con una zampa sospesa, dimenando la coda spelazzata,

## Leva il muso, odorando il vento infido,

se mai gli porti sentore d'uomo o di ferro; drizza gli orecchi acuti, e gira due occhi sanguigni da cui traluce insieme l'ardore della preda e il terror della caccia. Del rimanente, quel bel verso, chi volesse saper donde venga, è tratto da una diavoleria inedita di crociate e di lombardi che presto non sarà più inedita, e farà un bel romore; e io l'ho pigliato perchè mi veniva a taglio, e donde l'ho tolto, lo dico per non farmi bello dell'altrui: che non pensasse taluno ch'ella sia una mia arte per far sapere che l'autore di quella diavoleria ed io siamo come fratelli, e ch'io frugo a mia voglia ne'suoi manoscritti.

L'altro macchinamento di don Rodrigo era sul modo di far che Renzo, staccato che si era da Lucia, non le tornasse più vicino, nè mettesse più piede in paese. Divisava di fare spargere voci di minacce e d'insidie, che giungendo a colui per mezzo di qualche amico, gli togliessero la volontà di tornare da quelle bande. Pensava però che la più sicura sarebbe se si trovasse modo di farlo sfrattare dallo stato; e per riuscire in questo, sentiva che più assai che la forza gli avrebbe potuto servir la giustizia. Si poteva, per esempio, dare un po'di colore al tentativo fatto nella casa parrocchiale, dipingerlo come una aggressione, un atto sedizioso, e per mezzo del dottore fare intendere al podestà ch'egli era il caso di spiccare contra Renzo una buona cattura. Ma il deliberante sentì tosto che non conveniva a lui di rimescolare quello sporco negozio; e senza stare altro a beccarsi il cervello, deliberò di aprirsi col dottore Azzecca-garbugli, quanto era necessario per fargli comprendere il suo desiderio. - Le gride son tante! pensava don Rodrigo: e il dottore non è un'oca; qualche cosa che faccia al mio caso saprà trovare, qualche garbuglio da azzeccare a quel galuppo birbone: altrimenti gli muto il nome. - Ma, (come vanno alle volte le faccende di questo mondo!) intanto che colui pensava al dottore come all'uomo più abile a servirlo in questo, un altr'uomo, l'uomo che nessuno s'immaginerebbe, Renzo medesimo, per dirla, lavorava di cuore a servirlo in un modo ben più certo

e più speditivo di tutti quelli che il dottore

avrebbe mai saputi divisare.

Ho veduto più volte un caro fanciullo, vispo a dir vero più del bisogno, ma che a tutti i segnali mostra di voler riuscire un galantuomo, l'ho, dico, veduto più volte affaccendato sulla sera a cacciare al coperto un suo gregge di porcellini d'India che aveva lasciati spaziare il giorno in un giardinetto. Avrebb' egli voluto fargli andar tutti di brigata al covile; ma l'era fatica indarno: uno si sbandava a destra. e mentre il picciolo pastore correva per cacciarlo in ischiera, un altro, due, tre ne uscivano a sinistra da ogni parte. Di modo che, dopo essersi un po'impazientito, s'adattava al modo loro, spingeva prima dentro quei che eran più presso all'uscio, poi andava a pigliar gli altri a uno, a due, a tre, come gli veniva fatto. Un giuoco simile ci è forza di fare coi nostri personaggi: ricoverata Lucia, siam corsi a don Rodrigo; ed ora lo dobbiamo abbandonare, per dar ricapito a Renzo che ci si para dinanzi.

Dopo la separazione dolorosa che abbiamo raccontata, egli camminava da Monza verso Milano, con quell'animo che ognuno può figurarsi di leggieri. Allontanarsi dalla casa, e quel che è più, dal paese, e quel che è più ancora, da Lucia; trovarsi sur una strada senza saper dove si andrebbe a posare il capo, e tutto per causa di quel birbone! Quando quella immagine si presentava alla fantasia di Renzo, egli s'ingolfava tutto nella rabbia, e nel desi-

derio della vendetta; ma gli tornava poi alla mente quella preghiera che egli pure aveva proferita col suo buon frate nella chiesa di Pescarenico; e si ravvedeva: tornava a venir -su la stizza; ma veggendo una immagine sul muro, egli si traeva il cappello, e si fermava un momento a pregar di nuovo: tanto che in quel viaggio egli ebbe ammazzato in cuor suo don Rodrigo e risuscitatolo, almeno venti volte. La via era tutta sepolta allora tra due alte rive, fangosa, sassosa, solcata da rotaie profonde che dopo una pioggia divenivano rigagnoli, e dove quelle non erano letto bastante alle acque, inondata tutta e ridotta a pozzanghera, e presso che impraticabile. A quei passi, un sentieruolo erto a guisa di scaglione su la riva indicava che altri passeggieri s'eran fatta una via nei campi. Renzo salito per uno di quei valichi sul terreno più elevato, guardò dinanzi a se, vide quella gran macchina del duomo sola sul piano, come se non di mezzo ad una città, ma sorgesse in un deserto, e ristette, dimentico di tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell'ottava maraviglia, di cui aveva tanto inteso parlare fino dall'infanzia. Ma dopo qualche momento volgendosi indietro, vide all'orizzonte quella giogaia frastagliata di montagne, vide distinto ed alto fra quelli il suo Resegone, si sentì tutto rimescolare il sangue, stette alquanto a guardar tristamente da quella parte, poi tristamente si rivolse, e seguitò il suo cammino. A poco a poco cominciò poi a scoprir campanili e torri Tom. I.

» Che volete, bravo giovane?

» Saprebbe ella insegnarmi la strada più » corta per andare al convento dei cappucci-» ni, dove sta il padre Bonaventura? »

L'uomo a cui Renzo si addirizzava, era un agiato abitante del contorno, che andato quella mattina a Milano per sue faccende, se ne tornava senza aver fatto nulla, in gran fretta, che non vedeva l'ora di trovarsi a casa, e avrebbe fatto volentieri di meno di quella fermata. Con tutto ciò, senza dar segno d'impazienza, rispose molto piacevolmente: « figliuol » caro, de'conventi ce n'è più d'uno: bisogne-» rebbe che mi sapeste dir più chiaro quale è » quello che voi cercate. » Renzo allora si trasse di seno la lettera del padre Cristoforo, e la mostrò a quel signore, il quale lettovi - porta orientale - gliela rendette dicendo: « siete for-» tunato, bravo giovane; il convento che cer-» cate è poco lontano di qui. Prendete questo » viottolo a mancina: è una scorciatoia; dopo » non molto vi troverete ad un canto d'una » fabbrica lunga e bassa: è il Lazzeretto; co-» steggiate il fossato che lo circonda, e riusci-» rete alla porta orientale. Entrate, e dopo » tre o quattrocento passi, vedrete aprirsi una » piazzetta con de'begli olmi; ivi è il conven» to, che uno non lo può fallare. Dio vi assista, » bravo giovane. » É accompagnando le ultime parole con un gesto grazioso della mano, se ne andò. Renzo rimase stupefatto ed edificato della buona maniera dei cittadini verso i foresi; e non sapeva ch'egli era un giorno fuori dell'ordinario, un giorno in cui le cappe s'umiliavano dinanzi ai farsetti. Fece la via che gli era stata segnata, e si trovò alla porta orientale. Non bisogna però che a questo nome il lettore si lasci correre alla fantasia le immagini che ora vi sono associate: quell'ampia e diritta strada fiancheggiata di pioppi al di fuori; quel varco spazioso tra due fabbriche cominciate, se non altro, con pretensione; nel primo ingresso, quelle due salite laterali allo spalto dei bastioni, inclinate regolarmente, spianate, orlate d'alberi; quel giardino da una parte, più in là quei palazzi a destra e a sinistra della gran via del borgo. Quando Renzo entrò per quella porta, la via al di fuori andava diritta per tutta la lunghezza del Lazzeretto, che per quel tratto non poteva far di meno; poi scorreva sghemba e stretta fra due siepi. La porta consisteva in due pilastri con sopra una tettoia per riparare le imposte, e dall'un lato una casipola pei gabellieri. Le imboccature dei bastioni scendevano in pendio irregolare, e lo spazzo era una superficie aspra e ineguale di rottami e di cocci gittati a caso. La via del borgo che si apriva dinanzi a chi entrava per quella porta, non si assomiglierebbe male a quella che ora s'affaccia a chi entri

per la porta Tosa. Un fossatello le scorreva nel mezzo fino a pochi passi dalla porta, e la partiva così in due stradette tortuose, coperte di polvere o di fanghiglia, secondo la stagione. Al punto dov'era e dov'è tuttora quella contraduzza chiamata di Borghetto, il fossatello si gittava in una chiavicaccia, e per di là nell'altro fossato che lambe le mura. Quivi era una colonna con sopra una croce, detta di san Dionigi: a destra e a sinistra erano orti cinti di siepe, e ad intervalli casucce, abitate per lo più da lavandai. Renzo entra, passa; nessuno de gabellieri gli fa motto: il che gli parve un gran fatto, giacchè da quei pochi del suo paese che potevano vantarsi d'essere stati a Milano, aveva inteso raccontar mirabilia dei frugamenti e delle interrogazioni a cui veniva quivi sottoposto chi giugnesse da fuori. La via era deserta, tal che s'egli non avesse inteso un ronzio lontano che indicava un gran movimento, gli sarebbe paruto d'entrare in una città abbandonata. Andando innanzi, senza saper quello che si dovesse pensare, vide sullo spazzo certe strisce bianche, come di neve; ma neve non poteva essere, ch'ella non viene a strisce, ne per l'ordinario in quella stagione. Si fece sopra una di quelle, guardò, toccò, e fu chiarito ch'ella era farina. — Grande abbondanza, diss'egli tra se, debb' essere in Hilano, se ci si strazia a questo modo la grazia di Dio. Ci davano poi ad intendere che la carestia è da per tutto. Ecco come fanno per tener quieta la povera

gente di fuori. - Ma dopo pochi altri passi, giunto in pari alla colonna, vide appiedi di quella qualche cosa di più strano; vide sugli scaglioni del piedestallo certe cose sparse, che certamente non erano ciottoli, e se fossero state sul banco d'un fornaio, non si sarebbe dubitato un momento di chiamarle pani. Ma Renzo non ardiva creder così tosto ai suoi occhi; perchè, diamine! non era luogo da pani quello. - Vediamo un poco che negozio è questo, - diss' egli ancora tra se'; andò in verso la colonna, si chinò, ne ricolse uno: era veramente un pane tondo, bianchissimo, e quale Renzo non era solito mangiarne che nei giorni solenni. — È pane da vero! diss'egli ad alta voce; tanta era la sua maraviglia: --così lo seminano in questo paese? in quest'anno? e non si scomodano per ricorlo quando cade? Che sia il paese di cuccagna questo? -Dopo dieci miglia di viaggio all'aria fresca del mattino, quel pane, subito dopo la maraviglia, gli risvegliò l'appetito. — Lo piglio? deliberava tra sè: poh! l'hanno lasciato qui alla discrezione dei cani, tanto fa che ne goda anche un cristiano. Alla fine, se vien oltre il padrone, glielo pagherò. - Così pensando, si pose in una tasca quello che già teneva, ne prese un secondo e lo pose nell'altra, un terzo e lo cominciò a mangiare, e si rimise in via più incerto che mai e desideroso di chiarirsi che storia fosse quella. Appena mosso, vide spuntar gente che veniva dall' interno della città, e adocchiò attentamente quei che apparivano

i primi. Erano un uomo, una donna, e qualche passo indietro un ragazzotto, tutti e tre con un carico addosso che pareva superiore alle forze loro, e tutti e tre in una figura strana. L'abito o la cenceria infarinata; infarinate le facce, e per sopra più stravolte e accese; l'andare non solo faticoso per lo peso, ma doglioso, come di membra peste e ammaccate. L'uomo reggeva a stento in collo un gran sacco di farina, il quale, bucato qua e là, ne lasciava sfuggire qualche sprazzo ad ogni intoppo, ad ogni mossa disequilibrata. Ma più sconcia era la figura della donna: un corpaccio smisurato, e due braccia allargate che parevano sostenerlo a fatica, e avevano figura di due manichi curvati dal collo alla pancia d'un'anforaccia; e di sotto a quel corpaccio uscivano due gambe nude fin sopra il ginocchio, che procedevano barcollando. Renzo guardò fiso, e vide quel gran corpo essere la gonnella che la donna teneva rivolta in su, con entro farina quanta ve ne poteva capire, e un po'davvantaggio; tanto che tratto tratto ne svolava pur via un qualche spolvero. Il ragazzotto teneva con ambe le mani sul capo una corba colma di pani; ma, per aver le gambe più corte dei suoi parenti, rimaneva a poco a poco indietro, e uscendo poi di passo a ogni tanto per raggiungerli, la corba andava fuor di sesto, e qualche pane cadeva.

» Se ne getti ancor uno, brutto dappo-» co..... » disse la madre, digrignando i

denti verso il ragazzo.

» Io non li getto io; cadono essi. Come

» ho da fare? » rispose quegli.

» Ih! buon per te, che ho le mani impe-» dite, » ripigliò la donna, dimenando i pugni, come se desse una spellicciatura al poveretto; e con quel movimento mandò via una nuvola di farina, da farne più che i due pani lasciati cadere allora dal ragazzo. « Via, » via, » disse l'uomo: torneremo addietro a » ricorli, o qualcheduno li ricorrà. Da tanto » tempo stentiamo: ora che viene un po'd'ab-» bondanza, godiamola in santa pace. »

In tanto sopraggiungeva gente da fuori; e uno di questi accostatosi alla donna, « dove » si va a pigliare il pane? » le domandò. -> Innanzi, innanzi, » rispose ella; e quando furono dieci passi lontano, soggiunse borbottando: « questi foresi birboni verranno a spaz-» zar tutli i forni e tutti i magazzini, e non » resterà più niente per noi. »

» Un po' per uno, taccola » disse il mari-

to. « Abbondanza, abbondanza. »

Da questo e dal consimile che vedeva e udiva, Renzo cominciò a raccogliere che egli era giunto in una città sollevata, e che quello era un giorno di conquista, vale a dire che ognuno pigliava a proporzione della voglia e della forza, dando busse in pagamento. Per quanto noi desideriamo di far fare buona figura al nostro povero montanaro, la sincerità storica ci obbliga a dire che il suo primo sentimento fu di compiacenza. Egli aveva così poco di che lodarsi dell'andamento ordinario

296 delle cose, che si trovava inclinato ad approvare ciò che lo mutasse comunque. E del rimanente egli, che non era un uomo superiore al suo secolo, viveva pure in quella opinione o in quella passione comune, che la scarsezza del pane fosse cagionata dagli ammassatori e dai fornai, e volentieri credeva giusto ogni modo di tor loro dalle mani l'alimento che essi. secondo quell'opinione, negavano crudelmen. te alla fame di tutto un popolo. Pure, fece proponimento di star fuori del garbuglio; e si rallegrò di essere avviato ad un cappuccino, che gli darebbe ricovero e buon indirizzo. Così pensando, e guardando intanto ai nuovi conquistatori che apparivano carichi di spoglie, fece la breve strada che gli rimaneva per giungere al convento.

Dove ora sorge quel bel palazzo con quell'alta loggia, v'era allora, e v'era ancora non
sono molti anni, una piazzetta, e in fondo a
quella la chiesa e il convento dei cappuccini
con quattro grandi olmi dinanzi. Noi ci rallegriamo, non senza invidia, con quei nostri
lettori che non hanno veduto le cose in quello stato: ciò vuol dire che sono molto giovani
e non hanno avuto tempo di far molte minchionerie. Renzo andò dritto alla porta, ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva, cavò fuori e tenne preparata in mano la lettera,
e tirò il campanello. S'aperse uno sportellino
che aveva una grata, e vi comparve la faccia
del frate portinaio a domandare chi era.

» Uno di fuori, che porta al padre Bona-

» ventura una lettera pressante del padre Cri-» stosoro. »

» Date qui, » disse il portinaio, mettendo

la mano alla grata.

» No, no, disse Renzo: » gliel'ho da consegnare in proprie mani. »

» Non è in convento. »

» Mi lasci entrare, che lo starò aspettan-

» do, » replicò Renzo.

» Fate a mio modo, « riprese il frate: » mandate ad aspettare in chiesa, che intanto » potrete fare un po'di bene. In convento non » s'entra, per al presente . » E detto questo, richiuse lo sportello. Renzo rimase goffo colla sua lettera in mano. Fe'dieci passi verso la porta della chiesa per seguire il consiglio del portinaio; ma poi pensò di dar prima un'altra occhiata al garbuglio. Attraversò la piazzetta, si portò sull'orlo della vià, e colle braccia incrocicchiate sul petto, si fermò a guardare a sinistra verso l'interno della città, dove il rimescolamento era più folto e più clamoroso. Il vortice attrasse lo spettatore. - Andiamo a vedere, - pensò egli, trasse di nuovo il pane, e sbocconcellando, si mosse verso quella parte. Intanto ch' e' s' incammina, noi racconteremo brevemente al possibile le cagioni e i principii di quello sconvolgimento.

FINE DEL TOMO PRIMO





Digitized by Google

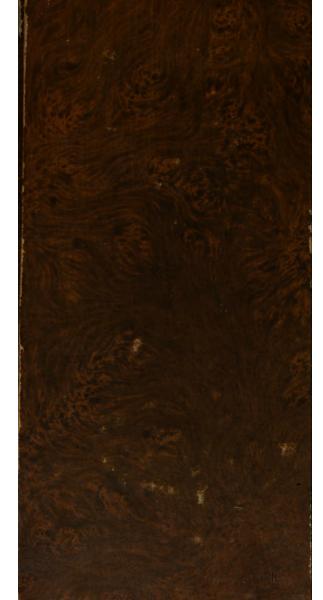